



4.4.637



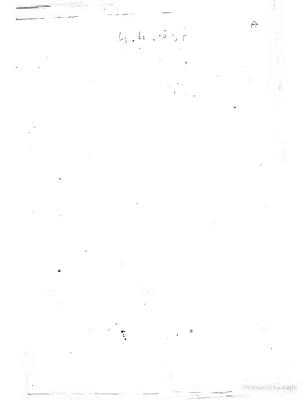

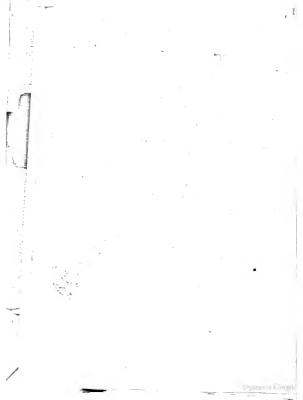

# SPOSIZIONE

DEL SALMO MISERERE

DEDICATA ALL'ALTEZZA REALE

DI

# VITTORIO

### DUCA DI SAVOIA

DEL P. BERNARDINO DELL' ASTA P. A.
DE' CHERICI REGOLARI MINORI SEGRET, GENER,

### ODI XL.

Fondate fulle autorità della Sacra Scrittura, e de' SS. Padri, come apparifce dagli annessi

COLLOQU

In questa seconda impressione volgarizzati di contro al Testo làtino, per servire alla divozione d'ogni sorta di persone, cho aggiunta in sino di alcuni Inni facri tradotti in lingua Toscana, ed altre facre Rime dello sessione.



IN ROMA, ED IN FIRENZE, MDCCLVIII.

Per Francesco Mottcke, Stampat. Arcivescov. Con licenza de' Superiori.

4.4.537



4.4.537

ALL' ALTEZZA REALE 3

### VITTORIO

A M E D E O
DUCA DI SAVOIA.

BERNARDINO DELL' ASTA P. A. DE' CHERICI REGOLARI MINORI SEGRET. GENERALE.



Uante volte mi fono abbattuto a fentir ra. gionare di V. A. R. da chi ha avuto l'onore d'effere in cotesta Real

A 2 Cor-

Corte, o di permanenza, o di pasfaggio, tante volte mi fono fentito incatenare tutti i sentimenti dell' anima, divenuta schiava d'un Principe, le cui eccelse, e singolarissime doti con parole uscite dal cuore udiva io raccontare. Un' anima grande intenta sempre, e desiderosa di nobili, e giuste imprese; uno spirito sublime, e pronto a penetrare i più misteriosi pensieri; un cuore magnanimo, e spazioso più de' lidi del Mare; un corpo sprezzatore della fatica, coraggioso ne' maggiori perigli, prode nelle azioni, e ne' cimenti più ardui ; un ingegno per cultura di tutte le scienze, e buone arti da una fomma prudenza, e rettitudine governato; una memoria de' più faggi

(1) Ifaia 11. 2.

farsi di V. A. R. il più somiglievole a quel fanto Monarca, che fomministra la materia di questo Componimento. In vista ad una Pittura così eccellente, o bisogna non aver cuo. re, o avere un cuore mostruoso, per non fentirb trarre al rispetto, alla venerazione, all'amore. Felici coloro, che hanno la forte di ammirarvi vicino; fon certo, che avranno occafione di dire, (1) maggiori della steffa fama effere l'opere Vostre, e la Vostra sapienza. Io per me, dappoichè degnato vi fiete , ALTEZZA R EALE , d' accettare il piccolo dono di questa mia poetica Operetta, che con profondisfimo rispetto vi consacro, provo una porzione di quell' onore, e di quell'al-

<sup>(1) 3.</sup> Reg. 10. 7.

l' allegrezza, che invidio in altrui; sì perchè ho il piacere di entrare tra la folla di quelli, che nulla più amano, che di far giustizia alla virtù, che per tutte le varie sue forme in Voi risplende bella, come bella risplende la luce per la varietà de' fuoi colori; sì perchè spero, che in questa sacra poetica Sposizione del Salmo cinquana tesimo gradirà il Vostro sublime spirito un pascolo tanto a se uniforme, quanto se non contiene, accenna almeno in parte le tendenze più vive, e i tratti più fini dell' anima vivissima del Santo Re, che lo compose; avendo in questo, piucchè in qualunque altro Salmo, parlato con Dio con quel cuore sì retto, (1) che Dio stesfo A 4

(1) 1. Reg. 13. 14.

fo chiama cuore fimile al fuo. Avrà sì la Vostra erudizione molto da condonare per parte del modo nella mia insufficienza; ma la Vostra magnanima Pietà avrà per parte della sostanza molto da gradire nella virtù divina, di cui pieno il santo Profeta mandò fuori in poche parole ristretti tanti fentimenti, e tante massime, tanto più degne di Voi, quanto più Voi le apprendeste dalla Maestà del Re Vostro Padre, da cui trasfusa essendosi in Voi col Sangue la scienza, la pietà, il valore, e tutte le fue doti maravigliose e belle, dir potete, (1) come Davidde, d' averle per eredità acquistate. Gradirete cerramente di vedervi presentata, quasi dalle

ma-

<sup>(1)</sup> Pfalm, 118. 111.

mani di Dio, da cui ho prese io tutte le mie parole, come fanno manifesto i contrapposti Colloqui, la vera scienza de' Principi, che tanto più divengono grandi, quanto più avanti a Dio si conoscono piccoli; e tanto più gloriosa rendono nel mondo la loro Storia, quanto più regolano tutte le loro azioni colla mira della gloria di Dio, impegnato a maggiormente felicitare quei Monarchi, che le sue divine massime seguendo, meglio le veci sue su questa terra sostengono. In grazia di ciò degnatevi, Clementissimo Principe, di ricevere sotto la Vostra Sovrana Protezione, non dico la mia umilissima persona, che nulla conta in questo mondo, ma il mio facro abito, e il mio Religioso Isti10

incontri di fervire a Dio, ed al profimo, e la bene avventurata forte di dare al Re Vostro Padre, a V. A. R., e a tutta la Real Casa vivi contrassegni di quel profondissimo rispetto, che è il più bel fregio di chi ha la gloria di venerare la Real Vostra Persona, e la Vostra grand' Anima ugualmente Reale.

### AL LETTORE.

I nulo sembiante di divota occupazione fi prefenta all' anime Criftiane quetta poetica Operetta, in cui si espone il Salmo cinquantesimo di Davidde a folo fine di trar fuori in parte quei divini concetti, e quegli amorofi lanciamenti, de' quali vanno feconde le fervide espressioni del Real Penitente in ciaschedun versetto di questo Salmo. Chi non vede, che al sano sentimento di quelle anime, le quali non prendono il malizioso abbaglio di mettere a conto di mere proprietà naturali le miferie, e l' imperfezioni dell' umana natura, fomministrano le sposizioni del divino misericordioso linguaggio un nutrimento fertilissimo di santi pensieri, ed aprono nel tempo medelimo allai spaziola la via per dare sfogo a quegli amorofi affetti, che dalle massime lane sogliono esser prodotti? Le anime grandi penetrate dalla cognizione del vero, quanto più inondate si sentono

dalla carità, tanto più con Dio parlando a succinte srasi s' appigliano. Ma poichè pochi sono quegli spiriti servorosi, che giungono a penetrarne il sondo, perciò colle sposizioni si viene ad aprire, e a dilatare quella vena, che tanto più invita le labbra ad accossarfele, quanto più avviato a scaturire il suo dolce umore esibisce.

Non fi dice già per questo, che quì si presenti la fonte dell'acqua viva, che sta solo in Dio, e di cui dal solo ardore della carità può esserne fatta la scoperta; ma fegnandofi con stille unite a stille il sentiero, si procura d'allettare l'anime ad andarne in cerca; come in profa anno fatto tanto lodevolmente il celebre P. Girolamo Savonarola, l' infigne P. Segneri, il P. Diotallevi, il Calderari, il Sacconio, il Cardinal Sadoleto, il P. Fr. Serafino da Vicenza, il P. Fr. Gaetano Maria da Bergamo, e ultimamente una eruditissima Principessa di Baviera, ed altri più antichi, oltre tanti Sacri Spositori; nè si sa, che in verso sinora sia ciò caduto in mente ad altri, non trovandosi, che qualche pura affai plaufibile versione, o succinta parafrasi. Per la sopraddetta speranza dunque, che servir possa questa operetta ad istillare, o ad inservorare la divozione, si è arreso l' Autore a darla alle stampe; senza il qual fine non si sarebbe egli lasciato pertuadere a far ciò dalle insinuazioni di alcuni non meno pii, che letterati uomini, massimamente in un secolo così delicato, in cui tanto sioriscono i let-

terati in ogni genere.

Conosce, che gli si potrebbe forse censurare la scelta del metro Anacreontico in un foggetto, che meritava piuttosto l' eroico, e il grave; ma per non disputare in qual metro Ebraico componesse Davidde questo Salmo, uscitogli dal cuore contrito , prega il divoto Lettore a donare questa sua ragione alla tenera divozione, che da se rubandosi alle confulte dell' intelletto, si è appresa a questo metro amico d'affetti, e tenerezze, come senz' altra consulta un industre dipintore s' appiglierebbe ad una tinta dolce, per colorire un volto amoroso, e di avvenenza pieno . Per questo istesso motivo si perdoni a questa operetta, se si trova scarsa di certi voli , e di certe in-

venzioni poetiche, che quanto servono d'anima al verso in altre materie, nelle quali può far pompa l'ingegno, perchè il soggetto l'esige , nè vi sarà forse chi in ciò a superar giunga il celebratissimo Monsig. Ercolani nella sua maravigliosa Sulamitide ; tanto senza dubbio disviare potevano la divozione dall' impresfioni affettuole, che fono l'unico fcopo, a cui si sono volte tutte le mire in un soggetto, nel quale dee servire piuttosto la poefia alla divozione, che la divozione alla poesia. Ed ecco la ragione, per cui sopra le medesime parole de' due ultimi verfetti si sono moltiplicate le Odi, perchè essendo totalmente profetici, e parlando della nuova Chiefa, e della nuova Legge di grazia , ha ritrovato l' Autore più copiosi i riflessi de' Santi Padri, de' quali, non potendoli restringere in una tola Ode, non ha voluto defraudare il Lettore . Per altro, non essendo questi versi un puro armonioso vortice di parole sonanti, ma un maneggio di sentimenti Teologici letterali, morali, allegorici, anagogici, e miflici , pare , che non potranno motteggiarsi con quelle parole d' Orazio (in Art. Poet.) Versus inopes rerum , nugaque canora.

Per questo appunto, perchè ricavati aveva l' Autore i sentimenti tutti ne' versi espressi dal sonte perenne delle sante scritture, pensò d'aggiugnere di contro alle Odi altrettanti Colloqui dell' anima con Dio, tessuti e composti in un discorso unito insieme con quei medesimi Testi, da' quali surono presi; sicchè ne formassero, ora una letterale traduzione, ora una scambievole parafrasi; non solamente perchè si veda, che egli non ha ardito di scrivere arbitrariamente sentimento alcuno, che da Dio non sia stato amorofamente dettato, ma ancora per fomministrare al palato di qualche anima il gusto di parlare con Dio assai meglio colla purità del suo linguaggio medesimo, che con una versione poetica, che scevra non va mai da qualche umano artifizio.

In ciò fare si è prevaluto qualche volta, benché di rado, di qualche sacro Comento, dove l'oscurità, o l'allegoria lo rendeva opportuno; e ha dovuto necessariamente inserire fra un testo, e l'altro spesse volte qualche parola del suo per congiugnere, ed unire i sensi; che però e gli uni, e l'altre, perchè si discernano

dal facro Testo, saranno stampate in carattere corsivo.

Si spera, che non vi sarà chi ragione abbia di disapprovare questa idea di formare sensi, e periodi composti con vari Testi della Divina Scrittura qua e la sparsi, e niente estorti dal loro legittimo fignificato, perchè, oltre effer quelto frequentissimo linguaggio de' SS. Padri è ancora fanto costume della Chiesa, che fa lo stesso nella celebrazione de' Divini Ufizi, e specialmente dell' Avvento, del Natale di Nostro Signore, del Corpo di Cristo, e d' altri, unendo insieme nelle Antifone, ne' Versetti, e Responsori i Testi della Divina Scrittura in vari luoghi sparsi, ma atti a formare insieme un senso unito, e conforme al soggetto, che si celebra.

Ora rimane di pregarvi, divoto Lettore, che non solamente leggiate, ma vogliate gustare questi sentimenti, come opera del più celebre, e Divino Autore, quale è lo Spirito Santo, e ne compatiate poi il modo di presentarveli, come opera di un uomo della minor sufficienza. Vivete per esser felice.

# LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

Vendo predicate con somme applauso il Molto Reverendo Padre Bernardino dell' Afta della Religione de Cherici Regolari Minori nella Quaresima del presente anno 1758. uella Chiefa di S. Felicita di questa Città di Firenze , Egli colla sua robusta ed ornata eloquenza , e colla sua dolce e maravigliosa maniera di risvegliare in ogni cuore qualunque forte d'affetti, s' è talmente guadagnato gli animi delle perfone più culte , e leiterate , che effendo effe consapevoli effere stata già dal medesimo pubblicata la Sposizione del Salmo 50., gli fecero grandiffime istanze di leggere un' Opera cost fruttuofa, e si bella, e già dalla fama celebrata per eccellente lavoro d'insigne Autore . Ma poiche tutte le copie della medesima stampate in Roma tre anni sono fotto il suo nome Pastorale di Registo Doriense se sono già divulgate per ogni dove , talmente che una appena rintracciare fe ne potrebbe ; Egli non ba potuto in alcun modo appagare la giusta brama di sauti illustri soggetti, che con premurosa ricerca la richiedevano. Di qui è avvenuto, che alcuni Personaggi per la nobiltà de natali, e per lo splendore della virin affai raggnardevoli , intereffati al maggior fe-

gno per la gloria di si virtuoso Oratore, e per il vantaggio del Pubblico , banno pensato di donarla di nuovo alla pubblica luce; e sapendo essi altresì esfere state dal medesimo con eleganti versi parafrasate ancora le versioni di tutti i Colloqui delle divine parole intessuts, e da lui già in prosa distesi, per istanza fattagli da alcuni Ecclesiastici, e da alcune pie e nobilissime Dame di Venezia, allor quando in quella esimia Repubblica predicò egli con universale approvazione due anni sono; banno gentilmente procurato d' avergli nelle mani, e gli banno a me confegnati, acciocche io gli doni alla luce, facendo una più compiuta, e più bella ristampa della prima edizione Romana, coll' aggiunta in oltre d'alcuni Inni facri tradotti in verso Toscano, e parafrasati dal medesimo Autore, con altre Rime facre, le quali bo collocate alla fine di quest' Opera. Nel principio pure della medesima , per non privarla d' un grande, e giustissimo onore, ho stampata una Lettera di S. A. R. il Duca di Savoia , una di S. E. il Cav. Offorio prime Ministro, e Segretario di Stato di S. M. Sarda, due del Reverendiss. P. Fr. Francesco Maria da Bergamo Predicatore Apostolico , le quali tutse furono già dirette al nostro Autore, e si sono adesfo trovate nell' involto de' fuoi Colloqui volgarizzati. Spero, che il Pubblico me ne saprà grado, come

Spro, che il Pubblico ne ne faprà grado, come fon sicuro di compiacere alla maggior parte di questa Città, che in ciò forma una gran provu non esfersi perduto in questo secolo i gusto de' tibri pii, quando inseme sono tanto ingegnosi e vivi nel prefentare all' Anima le verità più belle, perchè più in-

fallibili .

# LETTERA", BIS.A.R. IL SIG. DUCA DI SAVOIA.

Rev. in Crifte Padre .

Nsieme col vostro foglio de' 25. del paffato mele ci sono pervenuti gli elemplari della Spolizione del Salmo cinquantelimo da Voi inviatici. Ci fiamo molto compiaciuti di avere accettata la Dedica di un' Opera, in cui la chiarezza dell' elpreffioni , e la purità dello stile , la fublimità de' pensieri , e la sodezza de' sentimenti, concorrono tutte a rendere sommamente lodevoli le vostre fatiche, principalmente per il buon effetto, che non possono a meno di fare nell' animo di qualfivoglia persona. Dall' accennata nostra compiacenza potete arguire quanto ci sono stati accetti i libri da voi mandatici . Vogliamo tuttavia afficurarvi noi stessi del singolare nostro gradimento, e della stima viepiù grande, che facciamo del vostro merito, della quale sarem disposti a darvi prova nelle occorrenze di vostra soddisfazione. E quì frattanto preghiamo Iddio, che vi conservi.

Torino li 6. Febbraio 1755.

V. Amedee .

# LETTERA

### IL SIG. CAV. OSSORIO

PRIMO MINISTRO E SEGRETARIO DI STATO DI S. M. SARDA.

#### Molto Rev. Padre

Al Signor Conte di Rivera mi è flata trasmessa la Lettera di V. R. de' 25, del passa mese colla cassetta di libri in essa menzionata. Ho avuto l' onore di pre-

fentarne gli esemplari a S. M., a S. A, R. il Signor Duca di Savoia, e alla Reale Famiglia, e da tutti , e particolarmente dal Signor Duca . che risponde colla qui acclusa alla di Lei Lettera, è stata ricevuta con molto gradimente un' Opera così lodevole, come lo è la Sposizione sopra il Salmo Miserere da V. R. composta con tanta proprietà, e sublimità di frasi, e di sentimenti . To non ho potuto ancora, se non darle una scorsa, ma nel mentre, che cerco il tempo di poter contentare la mia avidità di leggerla posatamente, posso però già dirle, che ho trovato questo suo lavoro di un gusto altrettanto fino, e fodo , quanto utile : e del mio fentimento appunto sono tutti i dotti e savj Personaggi , a' quali ho fatta parte degli esemplari dalla di Lei generofità destinatimi . Per questi le rendo vivissi-

21

me grazie, ed in segno della gratitudine, che le conservo per la sua obbligante attenzione, l' asservo, che abbraccerò sempre con piacere le opportunita, che mi si presenteranno di contribuire alle di Lei soddisfazioni, e di comprovarle la vera sima, ed osservanza, con cui mi dichiaro.

Di V. R.

Torino li 12. Febbraio 1755.

Devetifs. ed Obbligatifs. Servidore Offorio.

## LETTERA

DEL REVERENDISS. PADRE

# FR. FRANCESCO MARIA

PREDICATORE APOSTOLICO CAPPUCCINO.

Molto Rev. P. Padr. Osservandiss.

Iusta il comando donatomi dalla P. V. M. R. prima di fue partenza per Siena, che fui per augurarle felice, ma troppo tardi, ho letto la Spofizione del Salmo Miserere, che qui annessa le trasmetto, in quaranta Colloqui da Lei ditela in lingua Toscana, tutta mirabilmente fondata sull' autorità della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, e tutta ridondante di spirituale unzione; cosicchè, oltre il piacer grande, con cui d' ho letta, ha in me cagionato delle molto buone impressioni . che prego Iddio in me rimangano, e riescano efficaci. Io per tanto, al debole mio fentimento, non folo la giudico degna della pubblica luce, come Opera di fana dottrina, e di ottime massime; ma la bramo per poter!a rileggere; ed augurandomi maggiori incontri d' ubbidirla . con piena stima mi rassegno.

Di V. P. M. R.

Roma 7. Maggio 1757.

Devotifs. ed Obbligatifs. Servitor vere Fr. Francelco Maria da Bergamo

### LETTERA

DELLO STESSO.

Molto Rev. P. Padr. Colendifs.

Al gentilissimo Padre Trivellini, mie buon amico, e padrone già intesi quì in Albano l' aspettato ritorno di V. P. M. R. per la Dieta, in cui al degnissimo Monfigor Comellini si è dato sì degno succeffore , pel governo della Venerata Religione , nella persona del degnissimo Padre Giuseppe Esquivel, cui la prego presentare li miei più offequioli doveri , come al mio ritorno per li Santi sarò a compirli personalmente . Maggiori incontri di servirla io poi mi auguro per meritarmi più giustamente li cortelissimi ringraziamenti, che mi fa per la nobile, erudita, ed edificante sua operetta, da me con gran piacere riveduta, e con sobrietà inferiore al merito qualificata. Uscita che sarà dalle stampe, io sarò uno de' più avidi per averne a mio spirituale vantaggio una copia. A me perciò toccherebbe con più di ragione di ringraziarla per il piacere, e vantaggio donatomi; e con pienezza di fincera stima riverendola, e di sue orazioni pregandola, mi raffegno. Di V. P. M. R.

Albano 20. Gi

Albano 29. Giugno 1757.

Devotifs. ed Obbligatifs. Servitor vero Fr. Francesco Maria da Bergamo.

### IULIUS CÆSAR LOMELLINUS

#### CLERICORUM REGULARIUM MINORUM

#### PRÆPOSITUS GENERALIS.

CUM opus, quod inscribitur Spostrione del Salmo Miserer in versi Aucreonita; ce. a nostri Ordinis Sacerdore sub pastortio nomine Registi Doriensis elaboratum, aliquot rjusdem Ordinis Theologi recognoverut, & in lucem edi poste probaverint, facultatem facimus, ut typis mindetur, si iis, ad quoppertinet, ita videbitur, it is videbitur.

Datum Romz in Ædibus nostris S Laurentii in Lucina hac die prima Decembris 1754.

> Julius Cafar Lomellinus C R. M. Prapositus Generalis.

Michael Angelus de Chard C M. Sec.

Noi

Damofilo Rianviate P. A. Deputato. Acamante Pallanzio P. A. Deputato. Isindo Ellanodico P. A. Deputato.

Attela la forrappolia Relazione fi concede licenza al medefino Regifto Dorienfe di fervirfi nell' Imprelinone del mentovato fino Volume del Nome, e dell' Infegna fuddetta. Dal Serbation d'Arcadia al V. dopo il XX. di Antesferione cadente, l' Anno II. dell' Olimbia de CDXXXIII. Ab A. l. Olimpiade XVII. Anno. I.

M'rdo Rofeatico Custode Generale & Arcadia :

Loco & del Sigillo Custodiale .-

Falefte Ifamico Sotto-Custode .

### IMPRIMATUR.

Si videbitur Rmo P. Magistro Sacri Palatii Apost.

F. M. De Rubeis Patr. Conft. Vicefg.

A Sposizione del Salmo Miserere in versi Anacreontici di Registo Doriense P. A. è stata da me letta con egual piacoro, che attenzione in esecuzione del comando fattomene dal Reverendis. P. Maestro del Sacro Palazzo; e tanto è lungi, che io vi abbia trovata cosa alcuna contro la Santa Fede, ed i buoni costumi . che anzi ho scoperto in ogni cosa la proprietà del Verso, la gravità della Parafrasi, l'uso fatto con accuratezza di giudizio de' passaggi delle Divine Scritture , e de' SS. Padri , tendente a maraviglia ad ispirare a chi la legge sentimenti di soda, e vera pietà. La difficoltà in oltre del metro felicemente superata, la sublimità della materia trattata con dignità, e la chiarezza fenza abbassamento sostenuta sono altrettanti caratteri, che rendono degna della pubblica luce questa lodevole fatica : e tale altresì è il mio fentimento : fe così , ec.

Dalla Minerva a' 29. Novembre 1754.

Fr. Domenico Vincenzo Maria Bertucco de Predicatori.

Per

Er comandamento del Reverendissimo Padre Muettro del Sacro Palazzo Apostolico ho letto attentamente la prelente Sposizione del Salmo Miferere in versi Anacreontici di Registo Durienfe Paflore Arcade della Colonia Partenia de' Cherici Regolari Minori, in cui non meno ho ravvilato la facilità della Poesia nell' impegno del m tro con decoro, dolcezza, ed eleganza fostenuto, che ammirato la dottrina, forza, e sub'imità de' sentimenti cavati dalle Divine Scritture, e da' Venerabili Padri Interpreti delle medefime ; perloche non avendovi trovato alcuna cola, che alla Fede, o a' buoni costumi ripugni.; anzi riputando'a fommamente giovevole ad infervorare i Leggitori nella pietà , é nella deteltazione delle proprie colpe , la giudico degnittima della stampa, se così, ec. .. Questo di 2. Dicembre 1755.

Giuseppe Brogi Dottore di Sacra Teologia :

### IMPRIMATUR.

Fr. Vincentius Elena Rini, P. Mag. Sac. Pal. Apost. Socius, Ord. Prad.

### SAVVERTE

Che quantunque fi fappia, la lode altrui effree fempre un dono e non fempre una giuflizia, ne ricrefecre perciò il pregiod' un' Opera; cuttavia fi tono premelfa i freguenti Pertici Componimenti di ragguardavvoli foggetti, si perchè il loro decorofo accompagnomeno icerva d' pnorevole correggio al Perfonaggio Reale, dinanzia cui ha la forre di comparire quell' Operetta; si perchè il mondo vegga la pietà unita alle licienze ne' letterati, quali non per accreditare l' Autore; ma per accreditare la divozione, unico fincero fine dell' Operra, hanno voltuc ofibirgit.

In applauso della presente Opera del N. H.

### SIG. LUIGI QUIRINI PATRIZÍO VENETO

FRA GLI ARCADI ERMILDO . EMERESSIO . SONETTO. A Sacra Cetra, che sì do'ce fuona Ancor tra noi dopo mille anni, e mille E fa cader di pianto amare stille, Ove sia chi in suo cor meglio ragiona; Ogei in tua man carmi novelli intuona, E risveglia d'amor nuove scintille . Talche par, che per lei tutto sfaville. E pien di fanto fuoco arda Elicona. A te fregio d'onore, a te sia laude, Sacro Cantor , che spieghi ardito i vanni , E del Vate Reale i l'ensi apristi . E già parmi veder, com' ei t'applaude, È si compiace negli eterni scanni, Perchè fiano i fuoi lauri a i tuoi commisti .

### GASPARO GOZZI.

413°

#### SONETTO.

M Frite tu co'rnoi carmi al Tebro in riva
Traggi fola, e penfofa, Alma gentile,
Quanto in full' Arpa il buon Profeta umile
A Dio facrò, quando il fuo cor gli apriva,

Io ben preveggo omai felice, e viva Sempre tua penna, che del Mondo a vile Ebbe i foggetti, e con sì dotto ftile Sacro argomento a' nostri di ravviva.

A lungo gli onor suoi durar non vede Chi beltà canta, che l'opprime, ed ange, E mal nell'opra sua pose sua fede.

Ma possanza di tempo unqua non frange Chi a Dio si volge, e co' suoi versi chiede A lui pietate, e le sue colpe piange.

# AD REGISTUM DORIENSEM P. A.

# CLEMENTIS SIBILLIATI

IN SEMINARIO PATAVINO BIBLIOTHECA PRÆFECTI, ET HISTORIÆ ECCLESIASTICA LECTORIS .

#### HEXAMETRI.

De sortiegresse est dulceda (1) hor solvere Sampson Obteurs vær involvens dedit hossibus oim; Fletibus Arcanum elicuit cui subdola pellex; Carminibus, Registe, tuis zoigma recludis, Qui fortes dulci retegens sub cortice sensius, Davidici hyblzum mel sundis in ora Leonis.

## Traduzione dello stesso Componimento .

DAL forte il dolce uscho : l'enimma strano Propose, onde tentar la dubbia sorte, Sansone a' Filistei, che il pensier vano Reser di lui per vie sallaci, e torte. Tu disveli, o Pastor, l'occulto arcano Ne' tuoi versi accoppiando il dolce al forte; E in le labra al Davidico Ltone D' Itala Musa il miel da te si pone.

AD

( 1 ) ludicum 14. 14

# AD REGISTUM DORIENSEM P. A.

## FABII DEVOTI

ACADEMICI QUIRINI

**ዴ**ሞሞ&

### EPIGRAMMA.

Um mala transactæ recolo bona tempora vitæ, Uberibus mihi tunc ora madent lacrymis; Nam Phlegetontzo novi quod debear igni, Noc mea sunt nitidi regna beata Poli . Ac meritò; qui nempe bonum contemnere summum Non timuit, summum perdidit usque bonum. Cum subit interea aterni clementia Regis, Desperantem animum spes animosa fovet . Iratum David meruit fentire Tonantem; Pacatum invenit, sed quia poenituit. Ergo, quæ fecit David, faciamus, oportet, Ille quidem cecinit triftis; & ipfe canam . At nisi Iessei liqueant mysteria cantus, Nec me, nec poterunt verba movere Deum. Hoc est, quod magna præstas pietate, Registe, Abdita qui reseras, carminibulque luis. Per te igitur , qui peccarit , reddetur Olympo , Per te tartareas effugiemus aquas. A genere humano nemo meliora meretur, Quam qui peccanti reddit ad astra viam .

# Del Reverendissimo Padre

## D. FRANCESCO TAMBURINI C.R.

TRA GLI ARCADI DI ROMA TARGINDO DAFNESE.

まるが

### SONETTO.

Ltre la voce degli umani accenti Alzi, REGISTO, dell' Eburnea Cetra Il suono tanto armonioso all' Etra, Che fermi a udirti i Serassia ardenti:

Piacciono i modi alle Superne menti, I modi, onde mercè Davidde impetra, E chi core non ha di fmalto, o pietra, Ne gode anco quaggiù fra noi viventi.

In te, di pura caritade aspersi, Sia giusto, sia malvagio, chi gli attende, Leggiadramente riconoice i versi.

Il giusto più nel ben oprar si accende, Cangia il malvagio i sensi suoi perversi, E quanto è bello il pentimento apprende.

Del

## GIOACCHINO PIZZI ROMANO

FRAGLIARCADI NIVILDO AMARINZIO.

4950

### SONETTO.

S Acro Orator, non folo entro de Chiostri Col raro esempio, e col saper più vero Insegni pria quel, ch' il soave, e altero Tuo labbro esprime sugli Altari, e i Rostri,

Ma ne' volumi ancor tutto dimostri Delle varie dottrine il magistero, E sulle Tosche Muse avendo impero, Trasmuti in dolce stil Latini inchiostri.

Ah! che nel ritentar quell' alma Cetra, Che in man di David fi converse in pianto, Sento, che tua virtù l'alma mi spetra.

E mi fembra veder, che al nuovo canto Il. Profeta Real goda sull' Etra, Accolga i detti, e se li arrechi a vanto. 34:

## FRANCESCO FREDIANI.

ISINDO ELLANODICO ..

#### のはおの

## S. O N E T : T O ...

The al fuon de tuoi Carmi in noi fi dents.
Tema, defio, speranza, e sacro orcore, che orgela, or arde, or teme, or dubbio arrela.
E in Dio talor si riconforta il core.

- Il Giusto sembra, che ad un tratto investa- all Santo novel desio, zelo maggiore, casi al E si conturbi full' idea funeta alla alla Del vicin cadimento. Il peccatore:
- Si ben, REGISTO, allor che a noi ragioni Pien di quel vero ardor, che non vien meno, Del divin Vare i facri fenfi esponi...
- E a' giufti, e a' rei del par dimostri appieno; .

  Che le grazie, e le mosse in lor son doni .

  Di chi tostien dell' Universo il freno .

## BASSO BASSI

FRA GLI ARCADI PRINEO TISOATE;

### SONETTO

Allufivo a vari Verfetti dell' ifteffo Salmo Milerere, &c.

P Rendi, ti disse Dio, la Cetra in mano, Che in Sion tacque lungamente appesa; (a) Io t'apro al canto i labbri; e al volgo insano (b) Tu lo splendor, le lodi mie palesa.

- Al grato Re così presso al Giordano,
- (6) Che pianse i falli, io cancellas l'offesa; Nè invan da me cercò pietà, nè invano (d) Bramò di nuovo ardor la mente accesa.
- (e) Tu pur t'astergi, e va' di lui sull'orme, (f) Co' voti offrendo un pentimento vero, Ch'io nol ricuso, ed umil cuor consorme;
- (g) E mentre esalti il mio sì giusto impero, Rilveglia alfin virtà, là dovo dorme,
- (b) E agli Empi insegna il dricto mio sentiero.

C 2 Del

(a) V. 16. (b) lbidem (c) v. 10. (d) v. 11. (c) v. 8. (f) v. 18. (g) v. 15. (b) v. 14.

### SONETTO

Per le stesse finali del Sonetto Proemiale del medesimo Autore:

" Gran Dio, che tanti soffri oltraggi, ed onte .

E gridi agli empi: Ah pria, che il di tramonte Innanzi fera, e il giufto Ciel s'adiri, Volgete a deftra, ove già splende l'Iri, E il sen per gli occhi inondi un largo fonte.

Si desta al canto il freddo cuor; co' rai Lo scalda il vero Sole, e lo penetra, E tu nella grand' opra hai parte assai;

E mentre a' detti tuoi piange, e si spetra, Vero tra noi l'antico error sarai,... Traendo al dolce suon prenta ogni pietra.

SPO.

# SPOSIZION E

## DEL SALMO MISERERE

IN VERSI ANACREONTICI.

# INVOCAZIONE A DIO

PENITENZA .

### SONETTO.

- (a) Ran Dio, che tanti soffri oltraggi, ed onte Dal mondo reo, che ribellato miri, Tu dona a me dolor, pianto, e sospiri, Onde pieghi a'men io la dura fronte.
- (b) Tu fai, che nasca il Sole, e che tramonte Sovra i buoni, e i malvagi: e non t'adiri, Che non baleni fra la pioggia l'Iri A chi di tua Pietà turba la fonte.
  - Tu dunque, eterno Sol, co'tuoi bei rai Questo freddo mio cor scalda, e penetra, Che l'indurato giel vince d'assai.
- (e) In pianto allor vedrai come fi spetra, Se in lui tua voce risuonar sarai, Voce, che trasse umor da dura pietra.

### EX SACRIS SCRIPTURIS.

Josl., 13. (a) Deus patiens, & multæ mifericordia, & præflabilis super ma1. Je.5.19 litia -- dum mut dus totus in maligno po10. 8. 13. situs est, -- & dum omnia, quæ loquitut
101. 9. 1. populus, coniuratio est. -- Da capiti meo
aquam, & oculis meis sontem latrymatecti 101.18. run, - ut curvem cervicem meam, & non
induret.

Matt. f. 41 (b) Deus, qui Solem oriri facis super bonos, & malos, & pluis super iustos, pt. 114.135. & iniustos, - Facient tuam illumina super les. 6. lervum tuum, - qui renuit accipere disciplinam, & induravit faciem suam super person.

plinam, & induravit faciem suam super petram.

Mich., 8. (a) Faciam planstum, velut Draconum, pr. 19. 11. & luctum, quasi Struthionum: — Deficie in dolore vita mea, & anni mei in Cama 14. genticibus, — 51 sonet vox tua in auribus meis, — Et dieas anima meæ: Salus tua Cama 14. geo sum; — Vox enim tua dulcis — con-Pt. 11. 1. vertic petram in stagna aquarum, & ruppem in sontes aquarum.

Mi-

Invocazione in prosa Toscana formata con una versione parasrasata de sacri Testi, come pure i se-

guenti COLLOQUJ.

(a) No Dio, la cui mitericordiofa pazienlizia, \* anche in questo tempo, nel quale tutto il mondo nella malignità ha posto la sua sede, \* e tutto il popolo si è fatto franco a congiurare con scaltrezza tontro la vostra fanta verità; \* concedere, vi prego, torrenti d'acqua al
mio capo, e soni di lagrime agli occhi miei; \*
perchè io pure non divenga ribelle, \* ma pieghi
la mia cervice sotto il loave giogo della Divina Legge, e non mi renda ossinato.

(b) Voi, che spargete d'amabil luce i buoni, e i cattivi, e inaffiate del pari i giusti, e i rei; \* improntate la luce del vostro divino volto sopra il vostro indegno servo, \* che ha ricustato sin ora di sottoporsi daddovero alla disciplina, e ha in-

durato il fuo cuore più d' una pietra ? ...

(c) Allora pianperò i miei peccati con imefiifimo lamento () a guifa de' Draghi dagli Ele, fanti oppreffi, e fitiderò inconfolabile, come i piccoli firuzzi (1) abbandonati dalla madre: \* fi ficioglierà in dolore la mia vita, e i giorni miei pafferanno in fofpiri, \* le rifuonerà la vostra voce amorofa nelle mie orecchie, e direte all' anima mia: lo fono la tua falute: \* l'imperocchè la vostra voce dolori diretta di anima mia; lo fono la va falute i \* l'imperochè la vostra voce dolcissima \* giunse sino a cangiare le felci in fiagni d'acqua, e le rupi in limpidissime fonti ...

<sup>(1)</sup> Vide Solin , Polhyft , & Plin , & Aelian.

## Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam.

### ODE 1.

letà ti muova, o Dio, Pietà del fallo mio; Pietà d' un figlio errante, Di cui se' Padre amante . Questa pietà, ch' io chiedo, E' quella , che in te credo : E viva speme ho in seno, Che non verranno meno Le antiche tue promesse Alla Stirpe di leffe; Ond' abbia tu, mio Dio, Pietà del fallo mio ; Questa pietà ti muova, Pietade antica, e nuova, Per cui riforga l' alma, Che da caduca salma. Massa di polve frale, E' fempre spinta al male. (e) Il fral, che l' uom circonda

Debile, come fronda

Tu conofcesti allora; Che a lui spunto l' aurora Di questo basso giorno Di poca luce adorno Ove pel folle errore Del primo Genitore Fra' lacci del peccato Si vide incatenato;

(d) Ond' è, che reso infetto A nuovo error ricetto Diedi fra le ritorte Della seconda morte. Dunque pierà, mio Dio; Pierà del fallo mio;

(e) Apri d'amor le fonti, Stillin doclezza i monti, E di spinosa valle Ad irrigare il calle Scorra senza misura Di latte, e miel la pura Onda, di cui l'umore Saprà purgarmi il core, Che per l'error commesso Giace da duolo oppresso.

(f) Ma pur nuova beltade Spera da tua pietade, Pietade, che in te regna, D' eterno Nume degna, Cui tanto apporta onore, Che divenir maggiore, Se mai poteffe un Dio, Tal fora al pianto mio.

# IN EAMDEM EXPLANATIONEM

EX S. SCRIPTURA , ET. SS. PP.

SENTENTIL

## Colloquium I.

s. Cer. t. 3. (4)

Ater miseritordiarum, &
Deus totius consolationis - ad te consigio, quia quomodo miseretur Pater
filorum i misertus est

Pf 102, 14.

OC.

& cum fit natus de muliere brevi vivens 10% 14, 16, tempore repletur multis miferiis -- in hac 16, 26, regione umbræ mortis, -- in qua primus 16, 43, 27. Pater peccavit, -- & per unum hominem 18, 106, 106, peccatum intravit, in quo omnes peccaverunt;

(d) Hae de causa occasione accepta pec- xon. 7. 8. catum operatum est in me omnem con-cupicensiam, -- & its sunes peccatorum proposition circumplexis sunt me, -- & præoccupave- Pt. 17 s.

runt me laquei mortis.

(e) Et nunc clamemus in Cælum, & 18884.10.

est fons vitæ, - ut hauriamus aquas in 16 12. 3.

gaudio de fontibus Salvatoris, - propterea stillabunt montes dulcedinem (1) cæ. [1001, 1].

lestis suavitatis, & colles suent lætte (2) [101, 116.11.

gratie, & per omnes rivos ibunt aqua kemis hie.

ejus, & fons irrigabit torrentem spinarum (1), idest bominum pecatorum 2. Et (1) Tit Me fic omnis vallis exaltabitur, - & quæ 16 40.4.

fonces aquarum, - & quas in Ka. 157.8.

fontes aquarum, - & quas nix dealba. 16 1.18.

buntur peccata, - per quæ oppressit me 104.16.18.

dolor meus.

(f) Veruntamen speravit anima mea in pr. 119 s. Domino, , quia apud Dominum misericordia, & copiosa apud eum redemptio; Misereris enim omnium, quia omnia posto 12 s. 12 s. 12 s. 12 s. 13 s. 14 s. 14

Adre delle misericordie, e Dio di tutte le confolazioni \* eccovi un reo, che non la rifugiarsi altrove , che a' vostri piedi ; \* poichè come un Padre s' impietofi-

sce de'suoi figliuoli, così voi, o Signore, vi muovete a compassione di chi, quantunque peccatore, vi professa timore, e rispetto.

(b) Accoglietemi dunque oggi, vi prego, mio Dio, e mia milericordia, e rendete maravigliose al Mondo sopra di me le vostre grazie, voi, che salvate chi le sue speranze ripone in voi ; e mi afficurafte di non allontanare da me la vostra misericordia, allorchè mi prometteste di far sorgere una verga dalla radice lesfea , e da quella un candidissimo fiore , cioè Gesù Crifto, \* chiamato dalle Scritture Milericordia grande, il quale farà rinascere in me una viva speranza d'ogni vero bene, e mi risanerà da ogni male, e mi risusciterà da ogni morte. (e) Imperocchè voi ben conoscete l' umana fragilità, e sapete molto bene, che siamo impastati di vil polvere, e che l' uomo è come il fieno, anzi come una foglia, che se la porta il

vento; \* ed essendo nato da una donna per vivere poco tempo, si riempie di molte miserie \* in questa regione di morte; \* in cui peccò il nostro primo Padre; \* e per lui; ed in lui peccarono tutti.

(d) Ecco il perchè ad ogni occasione cadono le mie passioni in peccato, ° ed io mi trovo dalle funi del peccato circondato, e preso, ° e prevenuto per ogni banda da lacci della morte.

(e) Or che far posso? se non mandare le mie gr da al Cielo, ficuro di trovare milericordia presso di voi, mio Signore, \* presso cui sta il fonte della vita; acciocchè caviamo tutti con giubbilo quant'acqua vogliamo da quelta fonte inefausta del Salvatore. A tal fine fate anche scorrere giù per i monti rivi dolcissimi di soavità celeste, e da' colli fate sgorgare il latte della Divina Grazia; e fate, che girino per tutti i canali le sue onde benefiche; acciocche la fonte del Salvarore irrigar possa il torrente del secolo, tutto imbarazzato da spine, cioè dagli uomini peccatori. Con queste limpide onde s'imbiancheranno. anima mia, come neve, i tuoi peccati, . per i quali tu fei dal dolore trafitta, e oppressa . (f) Ti giova dunque sperare sempre nel Signore, · presso cui si trova abbondante misericordia, e copiosa redenzione; avendo egli misericordia di tutti, perche può tutto . . E per afficurarcene meglio ci fa dire dal Profeta, che pazienta, e usa misericordia affine di esaltare la grandezza della sua Onnipotenza.

## Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.

### 0 D E 11.

(d) UA caritade immensa,
Che prenta si dispensa
A chi di lei s'accende,
Obt. com' ella mi rende
Molle nel petto il core;
Padre di fanto amore.

(b) Pur non fara, che umile
Mi giaccia nell' ovile
Presso Pastor a buono
Sol pago di perdono.
La mia macchiata spoglia,
Che porto con gran doglia,
Tu sol, che puro sei,
Tu rabbellir; la dei,
Dandomi u più intensa
Tua caritade immensa,

(c) Poiche di luce adorni Mai non trarrò li giorni, Sinche si impuro ammanto Non terga col mio pianto.

Ma

(d) Ma che mai penso, e dico! In vano m' affatico Con mia virtude abietta Far l' alma a te diletta.

(e) Tu fol, che hai per coftume
Verfar di grazie un fiume,
Che manna un di piovefti,
Che lorgere facesti
Da fasso alpestre, e duro
Fonte perenne, e puro,
A disserar l'eletto
Popolo tuo diletto;
Che divider ti piacque
Del rosso mare l'acque,
E in colonna di succo.

E in colonna di fuoco

Entro filveltre loco

Aprir la via finarrita

A ctrante, e sbigottita

Gente tra oscure, excrebre
Deossissime tenebre:

Per tua pietà, se vuoi,
E per la tua possana
Da cui sol vien speranza,
L'alma, che è tutta orrore,
Puoinivestir d'onore,
In me vibrando accensa
Tux caritade immensa,

(g) Allor gli eletti, e grati
Agnelli immacolati
Mondo ancor' io pareggi :
E tutto il Ciel festeggi

Collo-

## Colloquium II

. Jo. 4. 16 (A

Eus charitas est ; Charitas autem Dei distula est in cordibus nostris per Spiritum Sanotum, qui datus est nobis, & & fa-

Pal. 113. Etum elk cor; meum , temquam cara liquelcens in medio ventris mei :

John 12. (6) Attampei in amaritudialbusl moratut oculus meus , — guia erravi ; ficut ovis , que periit , — Or gameis Tw., ficut Pafor , qui congrega gregem ium ; — Servinis et vum tuum quælleris — gaudens ; & di
Mais ja é ; — Nibilatememinis ita concid vællere fue per vulnus , — se fim ficut avis discolor

 quia ablato culnere vellem, O cicatricem \$\frac{5}{5} \frac{6}{10} \text{T. Init.}
extenuare; — O ideo peto, us mundes ma\$\frac{1}{5} \text{T. Init.}
eulam, — alister non audeo oculos ad Cortune levare. Quin imo fuper hoc plangam, Mich. 1:
& ululabo: — Lavabo per fingulas noctes \$\text{Fill.} \text{6.7}.
lectum meum: lacrymis meis firatum meum rigabo.

(d) Sed frustra quoniam vires non suppe- prov 24,12, tunt; Tu enim dixisti: Si laveris te ni- 1er, 2 22, tro, & multiplicaveris herbam borith,

adhuc maculata es .

(e) Tu folus, qui emittis fontes (1) gra- Pi 19 10. siarum in convalibus: - Tu, qui januas Pi. 77. 36. Coeli aperuliti, & pluit manna ad manducandum, - qui eduxilli aquam de pe- 161116. tra, - qui interrupilti mare, & perduxi- 1841 37. fli populum tuum, & flatuifi aquas, quali in utre: - & eduxilli eos in nu- 1841 14. be diei, & tota nocte in illuminatione ionis:

(f) Tu, qui omnia potes, - Tu folus sup. 1144. potes facere mundum de immundo; - 105. 16. 4. Et liete Dominus patiens, & magnus for-Nah. 1, titudine, & mundans non faciat innocentem; (g) Attamen fi vis potes me ita ma e. e. mundare, - ut fim ficut agni immaculati 1. Pre. 1189.

Christi, & incontaminati.

Propitiaberis ergo peccato meo; mul. Ptd. 2421. tum est enim, ... & quia grave est quod ba As; in est beo, ideo ad Omnipotentem confugio, ... & si 5º a. à. propitiaberis ... Gaudium erit in Cœlo Luc. 15. 2. super uno peccatore pænitentiam agente.

on and hybrid og l

## Colloquio II.

lo, che siete carità, ° e spargendo questa carità ne' nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che in noi discende ° mi avete già intenerito il cuore in seno.

come cera liquefatta; (b) sappiate, che io non sono ancor contento appieno, e gli occhi miei sono ancor mesti, ed assistiti, perchè ho errato di troppo come una stolta pecorella lungi dal mio Pastore. E quantunque voi, che tenete conto del vostro gregge, per m'abbiate ricerato, per con grande allegrezza m'abbiate ricondotto all'ovile; per intendimeno io mi trovo ancora abbattuto, e descrimato dalle mie piaghe, per del cui sangue sono tutto tinto, e imbrattato.

(e) Dunque vi prego a mirarmi bene, e muovervi ancor più di me a compalfione, e lavandomi coll'acqua della voftra fonte falutare, e cancellando le macchie del mio fangue, perchè vorrei dopo fanata la piaga levar via anche la cicatrice. Per quefto rinnuovo le mie fuppliche per vedermi netto, e mondo, come prima; altramente pel roffore non avrò mai coraggio d'alare gli occhi al Cielo, e e mi farà questo bastante motivo per non cessar mai di piangere, e singhiozzare, e sino a lavare ogni notte il mio letto col pianto, e inzuppare di lagrime il mio piumacciuolo.

(d) Sebbene ancor questo sarà in vano, perchè io non ho virtù, che basti a mondarmi, " e voi stesso ma avete detto. Se pure ti laverai col nitro, e adoprerai molt erba taponaria, ancora

resterai macchiato.

(e) Ah! dunque voi folo, che rovesciate nelle convalli i fonti delle grazie, " che schiudeste le porte del Cielo, e faceste piovere la manna in grato ristoro, che cavaste acqua dalle pietre, che apriste il mare, perchè lo varcasse il vostro popolo, e lo guidasse poi colla scorta d'una nube nel giorno, e d'una colonna di suoco nella notte; (f) Voi sì, che potete tutto, " voi solo l'immondo, mondo render potete. " E quantunque sia vero, che colla vostra onnipotente Misericordia, lavando il peccatore, tuttavia non lo rendete innocente; (g) nondimeno, se volete, potete purgarmi tanto, " che divenga ugual le agli agnelli immacola; e puri dell'ovile di

Siate dunque, caro Dio, propizio al mio peccato, che è molto grande. E perchè è grande il mal, che ho fatto, perciò ricorro a voi, che fiete onnipotente, e che in render pentito, e riconciliato un peccatore, riempite di giubbilo tutti gli Angeli, e mettete in gran fella tutto il Paradifo.

tutto it Faraulto.

Criffo .

Amplius lava me ab iniquitate mea,

### 0 D E 111.

Che flampò forti l' orme,
Che flampò forti l' orme,
Onda d' amor non ceffi
Di rilavar gli ecceffi,
Che orrore ha di mie opre
La vefte, che mi cuopre.

(b) Nè l'empietà mi feo D'un fol delitto reo; Ma mille colpe, e mille Gou impure faville Accefero tal foco, Che giunfe a poco a poco Gon inceffante ardore A divorarmi il core: Il core, che incendiato Rimafe in ogni lato. Dunque fu trali ecceffi Onda d'amor non ceffi.

(c) La via d' iniquitade Fin dalla verde etade

Cor-

Corfi , nè mai ritorno Fe il portator del giorno, Che con il vizio ancora Non fosti a far dimora;

Talchè de' miei peccati Troppo inumani, e ingrati Tanto 'o stuol s' accrebbe, Che luogo più non ebbe; Ond' uno fopra l' altro Salendo audace, e scaltro, Sul capo mio s' alzaro, E pelo tal formaro Sovra il mio debil dorso,

Che fenza il gran foccorfo Del tuo amor, che non cessi, Soccomberò agli eccessi, E mi vedrai cangiato. In vaso vil spezzato: Mi vedrai scopo, e segno Del tuo ben giusto sdegno, E reso in odio al mondo;

D' infopportabil pondo Ancor farò a me stesso Da tanta infamia oppresso. Così gravosi mali

All' alma mia fatali , Toglier non ha vigore, Nè pianto, nè dolore. Ah! schiudi il tuo bel seno Di fanto amor ripieno,

E in la pietà , che versa Sia l' alma mia fommersa.

Colla-

## Colloquium III.

lez. 45. 3 (*a* lob. 9. 30. 31.



Æ misero mihi, - quoniam si lotus suero, quasi aquis nivis, & fullerint velut mundissima manus meæ, tamen fordibus inahominahuntur me vesti-

meæ, tamen fordibus intinges me, & abominabuntur me vestimenta mea.

1.Par. 21.9. (b) Et ideo, quia peccavi nimit, obJecro, aufer iniquitatem fervi tui, quia
Eccl., 9.18. (b) peccavi; ; - neque in uno tantum
Eccll. 5.5. peccavi, ut mu'ta bona perderem, -- fed
ad eci peccarum fuper peccatum, -- Se

Int. 5.6 multiplicatz funt prævaricationes, confortatæ funt eversiones, -- qua fum velut
100 11 12 ignis usque ad perditionem devorans, -
Se quasi clibanus succendens cor, -- quad

oner, 6. & quarter construction of the constru

icen-

fcentia mea usque ad diem hanc: -- Tota die iniustitiam cogitavi, & dilexi malitiam super benignitatem.

Intiam super benignitatem.

(d) Peccavi graviter, & in iniquitatibus meis traditus sum: Delicta mea creverunt usque ad Cœlum, -- & lumbi persease,
mei impleti sunt illussionibus, & non est
sanitas in carne mea, neque pax offibus
meis a facie peccatorum meorum; quoniam iniquitates meæ supergresse sunt caput meum, & sieut onus grave gravatæ

funt super me .

(e) Et nist zu Deus adjuves me — in . Mass.s.

(e) Ste nist zu Deus adjuves me — in . Mass.s.

(e) Ste nist zu Deus adjuves me — in . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus [6, 7, 6]

(e) Ste nist zu i — consumptus [6, 7, 6]

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste nist zu i — consumptus per . Mass.s.

(e) Ste

(f) Cognosco ergo quia propterea in 1 Mxc 613.

venerunt me mala . 4 Sed quomodo po 1 Mxc 513.

sero subsister ante faciem corum , - aut At 22.16

abluere peccata mea? - Numquid iustifi - 100, 25. 4.

cari potest homo comparatus Deo?

(g) Tume crit exultation min; fi ablue-166 4-26.

rit Dominus fordes (1) anime mee, & (3,611ster.
fanguinem meum laverit in spiritu iudicii, & spiritu ardoris, - quia Dominus Dete 4-26.

Deus noster ignis consumens est.

Co!-

## Colloquio III.

Hi misero me! \* che per quanto mi lavi anche coll'acque della neve, e mondo apparisca, tanto le macchie de' miei peccati mi resteranno impresse, e mi a-

verà in orrore il vestimento della grazia; nè vorrà a me accostarsi; e rivestirmi.

(b) Questa cognizione delle mie troppo grandi fozzure fa, che io non possa cessare di pregarvi, mio Dio, a togliere da me la mia iniquità perchè ho operato troppo ftoltamente . \* E. non ho commesso già un peccato solo, che pur bafta a far perdere tutti. i beni infieme ; \* maho aggiunto un peccato all'altro, e ho mol-. tiplicato le mie prevaricazioni, e mi fon fatto forte nelle mie ribellioni , \* le quali .mi tono poi diventate come un fuoco distruggitore, \* ecome una fornace, che mi ha incendiato il cuore. (c) Adeffo intendo, Signore, con quanta ragione mi diceste, ch' era pessima la mia piaga: per la moltitudine delle mie iniquită, e per la durezza, e continuazione de' miei peccati, \* per-> chè ho peccato contro di voi, ed ho peccatodalla mia fanciullezza fino al presente giorno; \* non ho fatto mai altro , che dar retta a ingiuste cose, e preserire la malizia alla bontà.

(d) Trop-

(d) Troppo gravemente mi son dato in preda all'iniquità; cofiechè i miei delitti fi fono follevati fino al cielo. \* Il mio corpo fi è riempito di malvagità, e le mie offa più non reggono fotto la mole de' miei peccati, quali hanno alzato una montagna sopra il mio capo, e un pe-

fo fopra di me intollerabile .

(e) Ora se voi, mio Dio, non mi soccorrete \* con tutta la robustezza del vostro braccio. \* non v' è più speranza per me, \* sono ridotto all'estremo, e all'ultima oppressione, e miseria: \* Sono come un vaso rigettato, \* posto per segno alle saette del vostro furore, \* e fatto oggetto di scherno a tutto il popolo, " e di costernazione a me stesso \* per i grandissimi mali, che ha in dosfo l'anima mia, da' quali ogni momento più viene trascinata verso l'Inferno .

(f) In tale stato, in cui conosco d'essere da tutti i mali circondato, \* come potrò reggere, \* o liberarmene? Forse potrà un nomo di questa fat-

ta posto in faccia a Dio giustificarsi?\*

(e) Ah! che allora folamente nascerà in me un lampo di speranza, e di conforto, quando voi, mio Dio , vi porrete a lavaro le fozzure dell' anima mia \*, e il fangue de' mini peccati con tutto lo spirito della vostra infinita sapienza, e con tutta la forza della voltra ardentifiima carità, \* perchè voi siete un faoco, che purga tutto, ed in cui ogni peccatore ; fe vorrà gettar le sue iniquità , le vedrà tutte afforbite , divorate , e confunte.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, & peccatum meum contra me est semper.

### 0 D E 1V.

Eh! sì deforme innello
All' alma mia molefto
Di tanti vizi, e tanti
Dallo mio fen fi schianti,
Ch' entro di me diffusi
Star più non pon racchius,

E il lor ferale umore
Spargono a tutte l'ore
Con sembianze suneste.
Ahi troppo al guardo insesse:

(b) Mesto ancor' so le miro,
E in van mango, e sospiro
Per duolo, o per assano
Di grave eterno danno.
Veggo leon seroce,
Che con ruggainante voce
S' aggira infin, che veda
Di racquistar sua preda:
Nè così sier sembiante
Mi si parte d'innante,

Che

Che in altra ria figura Più della prima impura Non torni di repente A farmili presente.

- Volgomi , ed ecco fiero Orlo con ceffo altero, Ed infocato ciglio Schiude l' adunco artiglio ; Mi guata, e mi spaventa, E incontro me s' avventa . Nè questa si dilegua, Ch' altra fimil non fegua Dietro la fuga mia Con arte scaltra , e ria . Ecco furtivo aguato Angue mi tende irato D' orfo, e leon peggiore, Per avventarfi al core; Onde fra fue ritorte Trovi sterminio , e morte . Può effer più molesto Tal mostruoso innesto?
- (d) In mezzo a tal periglio
  Tu dammi, o Dio, configlio.
- (v) Ma qual mai spero aita, Se ad abbatter la vita L'affalto più seroce Vien dal peccato atroce, Cagion di tutti i mali A'miseri mortali? Vacilla, e ondeggia l'alma, Pace non trova, e calma.

## Colloquium IV.

Gal, 5. 12. (#)

Tir qu ra qu

Tinam abscindantur - iniquitates, quas in corde operatus sum, & iniustitiz, quas in terra manus meza

Ores 7. a. circumdederunt me adinventiones mez. 
100 20 15 0 mine. ques devoravit uterus evomet 
17 16 16 0 quod intravit, ficut aqua in interiora

(17) Giond. (17) peccatoris , & ficut oleum in offibus

ejus , fic.ei ficut vellimentum , quo operitur , & ficut zona , qua lemper pracina

Thr 4 8 gitur ; -- quere denigrata est super carbo
N. 20 2, nes facies mea , -- & omnes videntes me

alios

alios spiritus secum nequiores se, & intrantes habitant ibi, & siunt novissima hominis illius peiora prioribus.

(c) Sie accidit mibi: quomodo fi fugiat Am. 5 19 vir a facie leonis, & occurrat ei urlus, & ingrediatur domum, & innitatur manu fua luper parietem, & mordeat eum coluber; — Sie factus est mini insidians, 7th. 3 10. modo ut urlus, modo ut leo in absconditis, — dicens: D'us dereliquit eum, per-pe 700. 11. sequimini, & comprehendite eum, quia non est, qui eripiat. — Hoe transstuanima- sap 17. 9. lium, & hac serpentium sibilatione commotus tremebundus sum.

(d) Tu autem Domine ad defensionem Pt at. 26. meam conspice; de manu canis erue animam m'am; salva me ex ore leonis, & a cornibus unicornium humilitatem

## Colloquio IV.

Oglia Dio, che fi fchiantino \* le inquirà, che io ho operato nel mio cuore, e le ingulfizie, che lopra la terra ho tessuo colle inqui mio cuore, e le inquisirie, che lopra la terra ho tessuo colle inqui main, \* perchè fono avviluppato dentro di quelle, \* e mi accorgo adesso, che il male, che ha divorato il mio ventre, me lo vomita indosso, \* perchè il peccato dopo effere entrato, come acqua nelle viscere del

peccarore, e come olio fin dentro delle sue ossa, fi cangia come in un extimento, che lo cuopre tutto, e come in una catena, che lo circonda, e lo stringe. \* Per la qualcolà io già rassemboun mostro, \* e tutti quelli, che mi vedono hanno ragione di schernirmi, \*

(b) Oh in quale abisso d'assizione, e di unailizzione mi trovo! Il mio euore gemeva, e le mie fauti ruggivano, e seaza poter parlare manisestava a voi, Signore, la mia angoscia, \* specialmente perchè il Demonio, come un lecame servoce, cercando sempre che divorare, \* se

VIC-

viene cacciato una volta dall' anima, ne ritenta fubito l'ingreffo, come in sua propria casa, con l'aiuto d'altri sette più perversi compagni per

faccheggiarla peggio di prima . \*

(e) Or questo timore mi sa parere d'esser come un uomo, che suggendo da un leone, s'incontra in un orso, e risupiandos in casa si appoggia tremante colla mano alla parete, e lo morse un serpe. "Imperocchè il Demonio dopo il peccato cosà m'insidia, e mi affale, ora come un orso appiattato, ed ora come un leone nascosto; e iento, che va dicendo: Costuì è abbandonato da Dio, perseguiriamolo, e prendiamolo, perchè nessuano." Da cotessi santasmolo il everà dalle nostre mani. "Da cotessi santasmi agitato, e commosfo io tremo da capo a piedi."

(d) Ma voi, o Signore, venite in mia difefa: togliete l'anima mia dalle mani di questo cane, falvatemi dalle fauci di questo leone; nè lasciate opprimere da tante bestie la mia umilia-

zione . ?

(e) Sebbene, che sperar posso? E' sempre inselice chi ricusa la sapienza, e la disciplina; nè v'è in tale stato speranza per lui, v' poichè sempre ha che temere la sua turbata coscienza, a essendo insidiata, come da un leone le altre siere, da' suoi stessi precati, a per cagione de quali vengono tutti i gallighi; a posciachè il peccato sa sempre miseri i peccatori. Ahi, mio Dio, e mio Signore! Ahi che l'anima ma non può aver più pace, perchè non ha tenuto conto del sommo bene. Tibi soli peccavi, & malum coram te feci.

ODE T.

Hi fotto i rai del Sole La più infelice prole . Brama scuoprire al mondo: Di tutti i mali al fondo; Son' io, che più coraggio Non ho d'alzare al raggio Del Divin Sole il volto Nella vergogna involto, Perchè con torto indeguo Fransi di fede il pegno. Ah! fui ben folle, e infano, Errar da Dio lontano; Tal che nel mal proterva Ragion già fatta ferva. Tanto mancò d'onore All'immortal Signore, Che scele inonorata Dal foglio, ov' era alzata Presso le infami schiere Avide di piacere.

Ecco-

Eccovi un uomo al mondo Di tutt' i mali al fondo,

(b) Saggio nel male affai, Il ben non feppe mai, Ed alla vera luce, Che in notte anco traluce, Chiufe le ree pupille, E mille colpe, e mille Lieto albergò nel feno, Sciolto all' arbitrio il freno,

(e) Or dimmi, ingrato, e flolto:
Come può flare involto
Nel vergognofo errore
Contro un Padre d'amore,
Se quanto è a lui dovuto
E' scarso, e vil tributo?

(d) Ma pur del mio delitto
L' orrore in fronte feritto
Più terribil mi fembra,
Quando il pensier rimembra,
Che contro Dio peccai,
E in faccia a' suoi bei rai
Sotto il suo volto adorno,
E quasi d'esso a scorno
Quel, ch' è degno di pianto
Oprai con riso, e vanto.

(e) Ah! che dal feno, o stelle,
Il core mi fi svelle;
Il cor, che alla mia mente
Tien sempre il mal presente.
Deh! pur cadesse un monte
A ricuoprir mia fronte.

Col

# Colloquium V.

s. Ecl. 9. 6. (a)



Eus meus confundor, & erubesco levare faciem meam ad te; quoniam iniquitates meæ multiplicatæ sunt super caput

meum: Verè confundor, & erubelco, —

1er. 1.- quia ficut uxor recedens a viro suo, & 
(19Mes hic. ducens alterum (1) non est sins instanta con 
(19Mes hic. ducens alterum (1) non est sins instanta 
(19Mes hic. ducens alterum (1) non est sins instanta 
(19Mes hic. ducens alterum (2) non est sins sins instanta

Deum (2) non sins instanta multis. — Dereliquic 
Deum factorem sium, & recessit a Deo 
pr. 49, 18, falutari suo, — & cum adulteris portioNah. 1, 14, nem suam ponebat; — Ideireò dicit Dominus: inhonorata es, — quia per pravaricationem legis Deum inhonoras.

(b)

(b) O filii infipientes, & vecordes ! 1er. 4. 22. Sapientes funt, ut faciant mala, benè autem facere nescierunt . - Ipsi fuerunt 100. 24. 13. rebelles lumini, nescierunt vias eius, qui de tenebris facit lumen splendesce- 2. Cor. 4.6. re : - Erraverunt a via veritatis, & ju- Sap 5 6.7. stitiz lumen non luxit eis , & laffati funt in via iniquitatis, & perditionis. (c) Haeccine reddis Domino, popule stul- Deur. 32. 4. te, & infipiens? Numquid non ipse est Pater tuus , qui poffedit , & fecit , & creavit te? - Filius honorat Patrem , & Mil. 1. 6. fervus Dominum fuum; fi ergo Pater ego fum , ubi est honor meus? & si Dominus ego fum, ubi est timor meus? (d) Confiteor tibi Pater, Domine Matt. 11.25. Cœli, & terra, - quia peccavi, e verè 100. 33. 27. deliqui , & ut eram dignus non recepi; fed facta est mihi frons mulieris mere- 1er. 3. 3. tricis , - & peccavi in Calum , & co- Luca 15.21. ram te : - gloriatus fum in malitia , - Pr. 51. 3. & quafi per rifum operatus fum fcelus , - Prov.10.23.

(e) Quid faciam tibi, o cuftos homis 100.7. 12. num? Obmutui, & humiliatus fum, & Fr. 13. 5. dolor meus renovatus est: -- Sensus cor- 102. 40. 30. 13. 13. tando omnes annos meos in amaritudine animæ meæ: -- Et quis animæ meæ consu. Executanio fione plena est, -- dicam montibus: Ca- Lucray. 3.

ut iugiter tota die nomen tuum bla- 16a. 5a. 5.

dite super me; & collibus : Operite me.

iphemetur .

## Colloquio V-



Gni qual volta, mio Dio, ripenío alla gravezza, e alla moltiplicità de' miei peceati, i o mi riempio di confusione, e non ardisco alzare la faccia verso di

Voi. Mi arroffico in vero, \* perchè come una moglie fuggita dal fuo marito, e datafi in preda ad un altro uomo è piena d'infamia; così la sfrontata anima mia fi è data in preda a molete creature, \* e ha abbandonato il fuo Creatore, e Salvatore, \* unendofi cogli adulteri, e co' ribelli. \* Adunque avete ragione, mio Dio, di chiamarla difonorata, \* difonorando Dio, chi trafgredifee la fua legge.

(b) Avere ragione di esclamare contro i peccatori: \*.O figli stolti, e protervi, che saggi stiete solamente a fare il male, e il bene sar non sapete: \* vi ribellaste al lume per errare la strada, \* quando anco in mezzo alle tenebre in vi presentai la luce: \* voleste sbagliare il featiero della verità, perchè ricusaste il lume

del-

della giustizia, e poi vi siete trovati lassi, e stanchi nel cammino dell' iniquità, e della per-

(c) Così dunque ricompensate i benefizi del Signore, popolo pazzo, e fenza fenno? Non fono io forse il vostro Padre, che vi ha fatto, che vi ha creato, e che vi mantiene? \* Ogni figlio onora il Padre, e ogni fervo il fuo Padrone . Se io dunque fono il vostro Padre , dove è l'onore, che mi fate? E se sono il vostro Padrone, dove è il rispetto, che mi portate? (d) A questi giusti rimproveri , Padre mio , e Signore del cielo, e della terra, confesso, e che ho peccato, e ho mancato a tutti i doveri, e non avendomi voi gastigato, come io meritava, \* in vece d'emendarmi, sono diventato più temerario, \* e mi son fatto più franco in peccare contro del cielo, e in faccia a voi, \* fino a gloriarmi del male, \* e a commettere, quali per Icherzo, ogni scelleratezza, \* procurando dal canto mio di far bestemmiare tutto giorno senza ritegno il vostro santo nome .

(e) Or come poffo rimediare a tanto male? \* Mi mancano le parole, mi abbandona lo fipri-to, e più ricrefce il mio affanno, e il mio dolore. \* Sento palpitarmi il cuore in petto \* in ripenfare la ferie degli anni miei, paffati nell! amarezza dell' anima mia; \* e perchè l' anima mia è piena per ogni banda di confusione, e di vergogna, \* vorrei, che i monti mi cadessero sopra, e i colli mi circondassero, per essero lopra, e i colli condassero, per essero la colli condassero, per essero la collo cochi del mondo tutto.

# Ut iustificeris in sermonibus tuis,

#### ODE VI.

En hai ragion, Signore,
Armato di furore
Mostrarmi in aria i fegni
De' tuoi severi sdegni.
Se di tue voci al suono,

Che folo di tuo dono, Che fol per tuo favore Mi rifuonò nel core, Ubbidiente refo Fedele aveffi attefo, Quafi fiume faria Piena la pace mia, E di bell'opra l'alma Avria corona, e palma.

(c) Or puoi chiamarmi infano, E dirmi : adunque in vano In questo basso esiglio Io ti trattai da figlio?

(d) In van le mie dolcezze, In van le tenerezze

D' un

D'un infinito amore
Ufai verfo il tuo core?
Protervo, ingrato, e ftolto
Mirami fifo in volto:
Io fono quel Signore,
Cui fenza averne orrore
Hai tu fovente offefo:
Io, che a ferbarti illefo
Dal tormentofo Inferno
Con vero amor paterno
Finfi di non vedere
L'indegne tue maniere.

(e) Ciò, che in te feci, mira:
Per eccitarmi ad ira
Tu che facetti allora,
Tu ingrato, offerva ancora.
Dimmi, fe mai restio
Fu per te l'amor mio è
E tu di questo ad onta
Con cieca voglia pronta
Non solo il mal vendesti,
Ma ad altri il prezzo desti
Per farti sazio appieno

Del suo più rio veleno.

(f) Dunque incolpar non mai
La mia pietà potrai,
Se da te solo viene
Perder l' immenso bene.
Ah che a tai giusti sidegni,
Di cui mi mostri i segni,
E a tali forti accuse
Non trova l'alma scuse.

Col-

## Colloquium VI.



Omine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me , -- eo quia renui accipere disci= plinam , - & reverti no-

ler. 25. 5. lui a via mala, & a pessimis cogitationibus meis., - quando dedifti mihi fignificationem, ut fugiam a facie arcus.

Sap. 12, 19. (b) Scio quod Tu docuisti populum . tuum : quoniam oportet iustum elle, & humanum, & bonæ spei fecisti filios tuos, quoniam judicans, das locum in peccatis pænitentiæ, ut bonitatem tuam cogitemus, & speremus misericordiam tuam , - O dixifti : Convertimini filii revertentes, & fanabo aversiones ve-

16. 48. 18. ftras . -- Utinam attendiffem mandata tua , facta fuiffet , ficut flumen , pax

3. Tim 4.8. mea , - & reposita fuisset mihi corona iustitiæ .

ler. 4. 22, (c) Nunc verd fum ficut filii insipientes, Ler, 3.19.20. & vecordes , - & dicere potes : quomodo ponam te in filios, & quomodo Patrem vocabis me , fi fic contempfit me .

(1) GI. Ord. (1) Anima tua, quomodo fi contemnat mulier amatorem fuum . ..

(d) Ergo in vacuum laboravi, fine causa, & vane fortitudinem meam con-

fum-

fumpfi ? - Suscepi te servum meum , 16. 42. 1. 6. electum meum, complacuit sibi in te anima mea : Vocavi te in iustitia, & apprehendi manum tuam , & servavi te:--Tu autem pauper, & stultus es, igno- 16 s. s. rans viam Domini : - Es ecce ego recor- ler. 2. 2. datus tui, miserans adolescentiam tuam, ne absorberet te profundum, - & ut Pf 68. 16. animam tuam ab inferno liberarem , - Prov. 23.14. tacui semper, filui, patiens fui. (e) Propterea iudicio contendam tecum, 1er 2. 9. · ait Dominus : -- Ego plantavi te vine- ler. a. at. am electam, - & tu oblitus es Domini If. 51, 13. factoris tui : - A faculo confregisti iu- ter. 1. 10. gum meum , rupisti vincula mea , & dixisti : Non serviam , -- ut me ad ira- ter. 25. 7. cundiam provocares . - Quid est , quod debui ultra facere vinez mez, & non ic s. 4. feci ? - Tu autem fornicata es cum ama- Ier. 3. 1. toribus multis, - Nec facta es, quasi Ezec 16 11 meretrix fastidio augens presium, sed quasi mulier adultera tu dedisti mercedes cunctis amatoribus tuis, ut intrarent ad te undique, factumque est in te contra consuerudinem mulierum in fornicationibus tuis.

(f) In quo ergo mundabo cor tuum, Baccia, io, cum facias omnia hac opera mulieris meretricis, & procacis? -- Perditio tua, 07. 13. 9. Ifrael, in me tantum auxilium tuum. -- Verè non iulificabitur homo, & non 100. 9. 1. 3. poterit tibi respondere unum pro mille.

Cola



On vi scagliate, mio Dio, contro di me con tutto il vostro furore, che eternamente condanna; nè mi riprendete con tutta la vostra ira. che temporalmente flagella, quan-

tunque abbiate ragione di farlo, \* per aver io sempre riculato di ricevere la vostra disciplina, e di ritornare indietro dalla mia strada cattiva. e da' miei perversi pensieri, \* anche quando mi faceste sapere, che eravate addirato; acciocchè io fuggissi dalla faccia dell' arco teso.

(b) Confesso, che voi m' insegnaste ad effer giusto, e umano col prossimo con un dettame impresso nella natura di tutti, e a sperare poi fempre in voi ; poiche voi efaminando la qualità de' vostri figli, date luogo ne' loro peccati alla penitenza, perchè capifcano la grandezza della vostra bontà, e non diffidino mai della voftra misericordia. \* Confesso ancora, che stimolate tutti a ravvedersi, e gli esibite indulgenza, e perdono . \* Se io avessi fatto conto delle voftre parole , posse 'crei dentro del cuore un fiume di pace, \* e aspetterei sopra del capo una corona di giustizia .

(c) Non l' ho fatto, non ho scusa, e son costretto a confessarmi uno de' figliuoli più stolti, e fenza cuore . \* Voi adesso avete ragione di dirmi : Come posso io porti nel numero de' miei figli ? Come puoi tu chiamarmi per Padre, fe l'anima tua mi ha disprezzato, come disprezzar

fuole una donna irata il fuo noiofo amante.

(d) Dunque ben vedi, che quanto ho fatto, tutto fu in vano per te. \* Ti ho giufificato, ti ho preso per mano, e ti ho cullodito. Ti ho posto fra i miei servi diletti, e mi son compiaciuto di te; \*ma tu da vile, e da solto mai non hai voluto badarmi. \* Pure ciò non osante ho avuto cuore per te, compassionando la tua verde età, \* e per poterti disendere dall'estremo de mali, \*e dall'Inferno, \* ho sopportato tutto con pazienza.

(e) Ora è tempo, che io entri in giudizio con te, e che tu risponda alle mie ragioni: "
Io ho piantato l'anima tua nel tuo corpo, come una vigna eletta, " e tu ti sei dimenticato del tuo Creatore." Dal primo uso di ragione hai rotto il mio giogo, e calpestata la mia legge, e hai detto: non ti voglio servire " per procarmi a forza." Io però ho continuato a farti del bene, e tu puoi dire, se io poteva farti di più " Ma tu hai continuato a darti in preda alle persone del Mondo, " e se si giunta non già a fare, come una vil creatura, che per la noia si fia pagare di più, ma come donna insedele, che paga quei, che la seguono.

(f) In qual modo posso dunque aiutarti, se operi come una prostituta la più sfrontata, e dissoluta? Tu fabbrichi da te la tua perdizione, ad onta di tutti i miei aiuti. Ah che pur troppo il peccatore resterà convinto, e consuso per ogni parte, nè averà una sola scusa da addurre a mille, e mille giustissimi rimproveri di Dio. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, & in peccatis concepit me Mater mea.

#### O D E VII.

S

Ospendi ancor per poco, Signore, il giusto soco. Io son convinto appieno, E già mi vengo meno Per l' acerbo cordoglio,

Che più di quel, che foglio, Nell'agitato core Sento con gran terrore. Più chieder non dovrei Contro de' falli miei, A cui non pofi emenda, Che tu il flagel folpenda;

(b) Ma ancor per questa volta
Le mie preghiere ascolta
A te sovente alzai
I miei dolenti lai,
E contro l' oste ardita
Tu mi porgesti aita:
Ed io più pertinace
Del falso amor la, sace,

Schiu-

Schiuso novel ricetto, Raccesi nel mio petto. Ma pure ancor per poce Sospendi il giusto soco:

(e) Anzi ti volgi, e vedi,
Come da capo a piedi
Pel fallo antico io fono
Al mal guidato, e prono.
Sai, che radice infetta
A iniquità foggetta
Refe quest' alma infida,
In cui tanto s' annida
Del vecchio ferpe il fiele,
Che fecemi infedele.

(d) Sai pur, che figlio d' ira
Nafeere ogg' uom fi mira:
Sai, che diviene infida
L' alma, che in fral s' annida.
E forta in fu lo flelo
Scolora il fuo bel velo,
Qual fiore in valo immondo',
Che fmonta il bel giocondo.

(e) Dunque fospeso il soco Entri pietà in suo loco, E questa tua fattura; Confidi in te sicura; Poichè dal sen materno In te, suo Nume eterno, Che la puoi far contenta, Gittò le sondamenta. Per gloria tua maggiore Proteggila da errore.

# Colloquium

Uis mihi tribuat, ut protegas me, & abicondas me , donec pertranseat furor tuus? - quomam fi iniquitates observaveris

Domine , Domine quis fustinebit ? -Pr. 30. 11. Iam defecit in dolore vita mea ; & anni mei in gemitibus , iam infirmata est in paupertate virtus mea , & offa mea con-PC. 54 6. turbata funt , - iam timor , & tremor venerunt super me , & contexerunt me 10b. 6. 2. tenebræ .- Scio enim peccata mea, quibus

10b 9. 34. iram merut, -- neque possum metuens 35. respondere: auferat a me virgam suam. (b) At-

(b) Attamen dicam Deo : noli me con- lob 10. 2. demnare : -- Convertere Domine ufque- Pf. 89. 13. quò, & deprecabilis esto super servum tuum ; - quamvis ego sim sicuti Filii Ifrael , Iud. 10. 6. qui peccatis veteribus iungentes nova fecerunt malum in conspectu Domini . (c) Verè tu scis , quia prævaricans 16. 48. 8. prævaricabor, & transgressorem ex utero vocasti me, - quia fensus, & cogitatio Gen. 8. 21. humani cordis prona funt in malum ab adolescentia sua , -- ex quo per unum ho- Rom. 5. 12. minem peccatum intravit in hunc mun-

usque in finem . (d) Scis etiam, quod secundum fæculum Eph. 2. 2 3. mundi huius, secundum principem potestatis aeris huius natus sum filius ira. quasi flos, qui egreditur, & statim con- 10b. 14 2.

dum, in quo omnes peccaverunt: -- & Pf 37. 7. ecce miler factus fum , & curvatus fum

teritur .

(e) Noli ergo me reprobare a pueris Sap. 9. 4. tuis : -- Reminiscere miserationum tua- Pr 24 6.7. rum , Domine , & misericordiarum tuarum, quæ a fæculo funt. Delicta iuventutis meæ, & ignorantias meas ne memineris, - fed fac mecum fignum in Pf. 87. 5. bonum , - quia Tu es , qui extraxisti Pf 21.9.10. me de ventre : spes mea ab uberibus matris meæ : in te proiectus fum ex utero : de ventre matris mez Deus meus es tu , ne discesseris a me , - Et sie erit it 4. 5. fuper omnem gloriam tuam protectio. Col-

# Colloquio VII.

Hi mi mi , plachi di Did

Hi mi apre un afilo da rifugiarmi, e nafcondermi, finche fi plachi un poco il giufto furore di Dio contro di me? perchè fe io gli ftò negli occhi così

pleno d'iniquità, come sono, in qual modo potrà mai sossimire Già sono risinito pel dolore, già sono consumato nel pianto, già per l'estreme miserie del peccaro è estinto ogni mio vigore; e le mie ossa silente non hanno più robustezza. \* Già il timore, e il tremore mi serpe per tutte le vene, e io sono nelle tenebre affatto immerso, e seppellito. \* Questo è l'effetto de' miei peccati, che mi hanno tirato addosso l'ira divina, \* e mi hanno tolto il coraggio di pregarvi, mio Dio, che mi liberiate dal vostro stagello.

(b) Contuttociò fapendo, che ho da fare con un Dio di tutte le mifericordie, mi farò animolo a fupplicarvi, che non mi condanniate: « che vi piaccia di rivolgervi verfo di me pietolo ancor quella volta, e vi degniate di lafciarvi pregare dal vostro fervo infedele, « quantunque avendo io sempre aggiunto nuovi peccati a' vecchi, sia troppo grande il male, che ho commesso in vostra presenza.

(c) Allora vi dirò: Voi fapete, o Signore, ehe io fono un prevaricatore per forza della mia

natura ribelle, e violatore della vostra legge sino dall'utero di mia Madre: " Voi sapete, che tutti i fentimenti, e tutti i pensieri dell' uman cuore inclinati fono al male dalla fanciullezza;\* dappoichè per un uomo folo è entrato il peccato nel Mondo, e fi è attaccato a tutti . \* Ecco la prima cagione delle mie presenti miserie, e delle profondissime mie cadute . (d) Sapete ancora di più, che per la infezione del pravo secolo di questo Mondo, e per la maligna invidia del Principe delle tenebre, che colle sue podestà aeree infetta ogni respiro, io nato fono figliuolo dell' ira : \* e T' anima mia tanto bella nelle vostre mani, entrata appena nel mio corpo contagioso, si è resa simile a un vago fiore, che posto in puzzolente vaso, si scolorisce subito, impallidisce, langue, e cade. (e) Ah! dunque amoroso Padre, avendo riguardo a queste cose , non mi discacciate dalla vostra famiglia: \* Rammentatevi , Signore , delle vostre opere, e de' vostri pensieri di misericordia, che sono nati insieme colla vostra eternità . Dimenticatevi de' delitti della mia gioventù , delle mie maliziose ignoranze, \* e usate meco i prodigj della vostra bontà ; \* perchè finalmente fiete stato voi , che mi avete cavato dal ventre di mia Madre, e folo in voi fin dal feno materno, e dalla culla poteva io collocare le mie speranze : e se dall'utero di mia Madre siete il mio Dio, io non ho altri, a cui ricorrere, se voi mi abbandonate. \* Sia dunque una gloria sopra ogni vostra gloria il proteggermi, quantunque io ne fia indegno, e fia reo.

# Ecce enim veritatem dilexifti .

### O D E VIII.

"II"

O nel peccato intrifo, Sempre da Dio divifo, Fra defir ciechi, e ingordi A i voler fuoi difcordi, Per mia funefta forte

Amai ruina, e morte.

(b) Poi giunfi a tanto ecceffo
D' oppormi al Nume stesso
Con aspro ingegno, e stero,
Con cuor malvagio, e nero,
Chiamando il bene male;
E il male al bene uguale:
Le tenebre splendori,
E i rai di luce orrori:
Grato l'amaro, e dolce,
E amaro quel, che molee.
Cost giustizia amica
Sin' or su mia nemica:
Cost del fasso in vece,
Orrare il ver mi fece,

Scuo

Scuotendo il capo altero Contro il Divino impero.

(e) Ma or gittato a terra Di così indegna guerra Il feduttor fallace, Ritornerà la pace, Nè con funella forte Amerò più la morte,

(d) Già per alta mercede
Alla primiera fede
Dal fallo suo passato
Sento il mio cor rinato.
Già scorge anch' egli il vero,
Aborre il menzognero,
E scoperto l'inganno,
Combatte il fier tiranno,

(e) Con Dio s' unifce appieno Scevro del rio veleno, Moffo dal ver confessa, Che una colpa commessa Restar non può impunita; Che al peccator la vita Se la pietà concede, Illefo ancor si vede Il dritto di giustizia, Che sempre inimicizia Mortal perpetua serba Contro la colpa acerba.

(f) Questo di veritade Tra giustizia, e pietade Ordine eccelso eterno, Qual legge adoro, e scerno.

## Colloquium VIII.

Sup 4. 11. (a)

Ta fascinatio nugacitatis obscurat bona, & incontantia concupifcentia tranivertit fenfum, - ut inciderim in multa deli-

deria inutilia, & nociva, quæ mergunt homines in interitum, & perditionem. 16a 59 2. (b) Quapropter iniquitates mez divile-Prov 18. 3. runt inter me , & Deum meum : - Et quia impius cum in profundum venerit pec-At. 13. 10. catorum, contemnit, - Ego plenus omni dolo, & omni fallacia, inimicus omnis iustitiz non desivi subvertere vias Domi-Ezech.3. 7. ni rectas . -- attrita fronte . & duro cor-Pr. 140, 4. de ; - O' ad exculandas in verba malitiæ excusationes in peccatis - fui ex illis , qui IC c. se. dicunt malum bonum, & bonum malum: ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras : amarum in dulce , & dulce in ama-PC 51. 4 5. rum , - qui cogitant tota die iniustitiam, diligunt malitiam fuper benignitatem : iniquitatem magis, quam loqui æquita-

13. tem - Sie contempfi imperium Domini, & semper fui rebellis , -- se destruerem . quæ ille perfecit .

(c) Sed mine , . Seductione illa foluta , -Princeps huius mundi eiicietur foras . --PC. 12 7, ut fiat pax in virtute tua .

(d) Iam

(d) Iam confortatus in Domino, & in Eph 6. 10. potentia virtutis eius , -- qui redimit in Pf. 54. 19. pace animam meam - depono omnem ma- 1 Pet. 2.1.2. litiam, & omnem dolum, & simulationes, & invidias, & omnes detractiones, -& accipio armaturam Dei , ut possim sta- Eph. 6. 11. re adversus insidias diaboli . (e) Et quia mihi adhærere Deo bonum Pf. 72. 28. est, ponam in Domino Deo spem meam,. & dicam illi : Ut iumentum fum apud te, Pf.;72. 23. & ego semper tecum : - Sim flagellatus 1614. 14. tota die , & sit castigatio mea in matutinis, -- quoniam vindex est Dominus, - & 1 Thef. 4.6. visitat in virga iniquitates, & in verberibus peccata , -- ut destruatur corpus pec- Rom e. c. cati .- & spiritus salvus fiat in die Domini: 1. Cor. 5.5. (f) Quia enim iustus est Dominus odit pec- S. Aug inps. cata , & vindicat : Mifericordia est ut igno-Scat peccanti : Iustitia est : ut puniat peccatum ; - Ided dicitur : Veritatem dilexisti : S. Aug in idest impunita peccata eorum etiam, quibus ignoscis, non reliquisti : Veritatem dilexisti, fic misericordiam prorogasti, ut salvares, O veritatem . Ignoscis confitenti , ignoscis se ipsum punienti . Ita salvatur misericordia , O veritas : Misericordia , quia bomo liberatur : veritas , quia peccatum punitur . -- Tali Pf. 84. 11. enim ordine misericordia, & veritas obviaverunt fibi : iustitia , & pax osculatæ funt , . Ego novi iustitiam eius , cuius quero s Aug in misericordiam : -- lam duo sumus ad expugnandam febrem , Ego , & medicus .

## Colloquio VIII.



Ffascinato dalle vanità mondane. che annebbiano il vero bene, e reso volubile dalla concupifcenza, che contamina i fentimenti retti, e fani \* caduto fo-

no in moltissimi desideri inutili , e perniciosi , che fommergono gli uomini nella morte, e nell' Inferno .

(b) In tal guifa le mie iniquità posero disunione fra me, e il mio Dio . E perchè l'empio, quando giunge al profondo del male, disprezza tutto, \* io pieno d' astuzia, e d' inganno, e di ogni giustizia nemico \* con una fronte rotta, e con un cuor di macigno mi son posto a contrariare le vie rette del Signore; \* affine di scusare, e difendere con scaltri, e maliziosi discorsi i mie i peccati. \* Quindi mi gettai dal partito di quei pazzi, che persuadendosi di poter dare ad intendere, o di fare autorità contro il vero, spacciano il male per bene, il bene per male, \* tramano tutto giorno ingiustizie, perchè non fanno amare se non la malizia, e non sanno trattare, se non d' iniquità . \* Così ho disprezzato, o Signore, il vostro supremo dominio, e ho ardito di ribellarmi a voi \* per distruggere quanto voi avete fatto di bene .

(6) Ora però abbandonato il partito de' sediziosi, \* il Principe della bugia, cui m' ero fottoposto, sarà cacciato fuori dal mio cuore, e mi rappacificherò con voi per la vostra virtù, uniformandomi a' vostri giustissimi fentimenti .

(d) Già confortato, mio Dio, dalla possanza della vostra grazia, "che redime l'anima mia, " depongo ogni inganno, ogni invidia, ogni malizia, ogni asluzia, ogni impostura, " e vesto l'armature, che voi m'esibite, per poter resistere contro l'insidie del Demonio.

(e) E perchè conofco, che andar d'accordo con voi è un gran bene, in voi m'abbandono tutto, " e voglio l'empre flare appreffo di voi, come un giumento appreffo il fuo padrone, "quantunque mi percuotefle tutto il giorno dalla mattina alla fera," per la cagione, che avete di vendicarvi de' peccatori, " e di puntre colla verga le loro iniquità, e colle percoffe i loro peccati, " affine di diftrugger il corpo del peccato, " e falvare lo fipriro

del peccatore nel giorno del giudizio.

(f) Imperocchè essendo voi giusto, dovete per giustizia punire i peccatori, perchè la misericordia falvar possa i peccatori; per questo si dice, che Dio ha sempre amato la verità, che non può non punire i delitti, se vuol salvare i delinquenti, facendo le parti della giustizia, e della misericordia insieme: della misericordia, perchè si salva l'uomo : della giustizia , perchè si gastiga il peccato . \* Con quest' ordine vanno d' accordo la misericordia, e la verità, e si abbracciano insieme la giustizia, e la pace. \* Io già reso amico della vostra verità, che impugnai sin' ora, sottoscrivo, mio Dio, i decreti della vostra giustizia, nell' atto di chiedere la vostra misericordia, ed effendo entrato ne' vostri sentimenti, coopererò insieme con voi , che siete il mio medico , per rifanare le mie ferite.

# Incerta & occulta sapientiæ tuæ manifestasti mibi .

### O D E IX.

(a) R, Di Pu Per

R, che fon del fembiante Di veritade amante, Punirò 'n me il peccato, Per non vederti irato. Ma posto nell' oblío

Già veggo il fallo mio, E acciò fenza alcun merto Di tua pietà fia certo, Tutte le vie mi fveli, Che con miftici veli Stanno ascose, e coperte; Onde vivono incerte Tutte le umane genti, Se al guardo tuo presenti Oggetto sien d'amore, Ovver di giusto orrore.

(e) Pur tanto caro, e accetto
Il cuor contrito in petto
E' a te del peccatore,
Che fenza più dimore

Al fuon di penitenza S'arrende tua Clemenza; E ti vedrà placato Chi punirà il peccato.

- Deposto ogni ritegno, Che d' ira ancor dà segno : Ecco, mi dici, ingrato, Ti ho tutto perdonato : E sì d'amor m'accesi, Che sul tuo collo stesi Le mie paterne braccia. E sopra la tua faccia Benigno a Te rivolto Chinai fereno il volto: Poi per segno di pace, Segno d'amor verace, Teneri baci, e spessi Su le tue gote impressi : Figlio, ti diffi allora, Io fon tuo Padre ancora : A questo sen t'accosta, Fonte d' amor nascosta, A faziar le inquiete Tue brame, e la tua fete .
- (e) De' Cieli il gran Motore, Ricco d' immenso amore, Così tutte discuopre Al reo le sue bell' opre.
- (f) Oh saggio immenso amore! Se non s'accende un core A sì ferventi rai, Cor non può dirsi mai.

## Colloquium IX.

s Aug in pr. (a)

Deo peto, mi Deus, ut ignofeas , quia ego agnosco : ideo nolo , ut tu me punias , quia ego peccatum meum punio ; -- Propteres apprehendo disciplinam, ne quando ira-

PC 3. 18.

fcaris Domine . .. (b) Sed iam delevisti, ut nubem, ini-Ifa. 44.33

quitates meas , & quasi nebulam , peccata mea : - Insuper tu Domine demonstrasti mihi , & cognovi , - quod universæ viæ Domini funt misericordia , & veritas ; --Beell. 9. 1. Et quamvis nesciat homo, utrum amore, S.Aug. In PC an odio dignus fit , - Nibil enim tam in-10 David certum peccatoribus, quam quia Deus ignofeit; tamen boc incertum patefecit (1) Deus

fervo suo . (c) Scio enim, quia tu Deus ita clemens, Pr. 85. 5. & milericors es , patiens , & multæ mile-

rationis, & ignoscens super malitia, - as Ezec. 18 11. fi impius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis fuis, vita vivat, & non moria-

16a. 43. 45. tur , - cum tu ipfe dicas ei : Ego fum , ego fum , qui deleo iniquitates tuas propter me, & peccatorum tuorum non recordabor .

(d) In-

(d) Insuper quia tu benignus es super Lucz 6. 35. ingratos, & malos, - vix dixi : Peccavi 3 Ret. 12. Domino , responsum accepi: Dominus quoque transtulit peccatum tuum, non morieris . - Imo tibi doluit fuper miseriis 1ud. 10 16. meis', - Et cum recessissem a via, quam lud 5 22. dederas mihi, ad ambulandum in ea, - ut Thr. 2. 14. me ad pœnitentiam provocares, - vocabas me , dicens : Revertere ad me , & ego fu- let. 3. 1. scipiam te , - mibique fecisti , sicut Pater Luce 15 10 ille prodigo filio fuo , qui cum adhuc longè effet , vidit illum pater ipfius , & mifericordia motus est, & accurrens cecidit fuper collum eius , & osculatus est eum , -Dixitque ei : Ego ero tibi in Patrem , & 1 Reg 7.14. tu eris mihi in filium , - ad fervos fuos : Luce 15 22 citò proferte stolam primam, & induite 23. 24. illum, & date annulum in manum eius. & calceamenta in pedes eius , & adducite vitulum faginatum, & manducemus, & epulemur, quia hic filius meus fame mortuus erat , & revixit . ....

(e) Ob! quam magnum eft pietatis (1) 1711-112 Sacramentum, quod manifestatum eft in (111-114) sacrame, iustificatum eft in spiritu, apparuit Angelis, prædicatum eft gentibus, creditum eft in mundo, assumptum eft in gloria.

(f) O altitudo divitiarum fapientiz, & Rom. 1133. feientiz Dei! — Qui non diligit, non .loan, al aovit Deum, - & cinis eft cor cius; igno- sar enim, qui se finxit, & redemit .

# Colloquio IX.

(a) 1

Ntanto io vi domando, mio Dio, che mi perdoniate i miei peccati, in quanto, che io non me li perdono più. Li conoico, li confesso, e li detesso;

anzi m'avanzo a chiedervi, che non mi puniate, perchè io voglio, e fon rifolato di punirmi. Per questo mi dò in mano alla penitenza per sedare la vostra collera.

(b) Ma oh gran magnificenza delle Divine mi-

(a) has on gran insginictera, delle Divine inseriordie; avete già fatto sparire come una nuevola le mie iniquità, e come la nebbia i miei peccati. \* Inoltre mi avete dimostrato in maniera, che lo conosca, \* che la vostra Divina condotta consiste sempre in unire la misericordia allacun uomo, se sia degno d'odio, o d'amore, \* perchè non v'è cola più incerta a' peccatori, che il sapere d'avere ottenuto il perdono; pur quella cosa così incerta al vostro servo David manisfeltato avete.

(c) Adeffo sì, che so al pari d'ogn' altro, che sitete un Dio così elemente, misericordioso, e paziente; così dato alla pietà, e a perdonare ogni più grave malizia, che se un empio sara penitenza di tutti i suoi peccati, gli darete la vita, e non la morte. E perchè me ne afficuri meglio, m' andate sempre dicendo: Io so-

no, io sono, che cancello le tue iniquità per fare onore a me, e pongo i tuoi peccati in un

perpetuo oblío.

(d) Di più siete tanto benigno anche verso gl'ingrati, e cattivi, \* che appena umiliato e pentito, diffi col cuore, d'aver peccato contro il Signore, che mi sentii subito rispondere: Il Signore ha tolto via il tuo peccato, non morirai. Anzi v' impietosifte tanto delle mie milerie, che vedendomi allontanato dalla strada della salute, \* per stimolarmi a penitenza, mi chiamavate, dicendomi : \* ritorna a me, e ti riceverò in quella maniera, \* che ricevette quel Padre il fuo prodigo figlio, che vedutolo appena di lontano, inteneriffi grandemente, e gli corfe incontro ad abbracciarlo e baciarlo, \* e con gran cuore gli diffe : lo fono il tuo fleffo Padre, e tu farai lo stesso mio figlio. " Indi comando a suoi fervi, che lo rivestiffero con il suo prime onore, e con tutti i suoi ornamenti di prima, e che apprestassero un deliziolo banchetto per ristorarlo, e per saziarlo, avendo conosciuto, che per la fame più non si reggeva .

(e) Oh quanto grande è il lacramento della mifericordia, che tutto rissede nel mistero della Redenzione, nella cui virtà e sede tutti trova-

no falute!

(f) Oh immensa ricchezza della sapienza, e scienza di Dio 1º Chi non v ama, veramente non vi conosce, º e si può dire, che ha un cuor di cenere, che non ha sentimento per chi l' ha creato, e per chi l' ha redento.

Asper-

# Asperges me bysopo, & mundabor, lavabis me, & super nivem dealbabor.

## ODE X.



La fon del Divin Nume
Deflato al chiaro lume,
E ben conofco, e feerno
L'amabil tuo governo,
Che versa a i giusti in seno,

Ed agli rei non meno,
L'inefausto torrente,
Che vien dalla sorgente
Di tua ricchezza immensa,
Che tutto il ben dispensa.

(b) Or dunque in grazia io chiedo; Se tanto, come credo, I voti miei portranno, Che dal paffato inganno La mia caduta fpoglia Prefervare 'tu voglia,

(e) Perchè non più ritorni A que funesti giorni, Più della notte oscuri, Maligni, infetti, e impuri, In cui s'alzò a' miei danni Un vasto mar d'affanni.

(d) D'iffopo l'umil pianta,
Di cui dolor s'ammanta,
Tinta nel Sangue facro,
Fa ancor, che fia lavacro
Perenne, come fonte,
A rabbellir mia fronte;
Giacchè del Divin Nume.
Son defto al chiaro lume,

(e) Allora în vetta al colle Men rugiadolo, e molle Candor di frefca neve Sarà più rado, e lieve Di mia bianchezza nuova: E fe ben fi ritrova Sparfa di denfo umore, Qual fenicio colore, Ogni mia colopa infetta

(f) Tornerà monda, e netta
Col fangue dell' Ageillo,
Che di manto novello,
Candido manto adorno,
Mi. vettirà d' intorno;
Giacch' ei ful monte apparve
Sì luminofo, e parve
Splendenne più del Sole
Per abbellir fina prole:

(g) Onde la Chiesa sstella In quella veste espressa, A tal candor di giglio M' abbraccerà qual siglio.

# Colloquium X.

PE. 17. 29. (a)



Uoniam tu illuminas lucernam meam Domine, O etiam tenebras meas, confiseor, quod allevat Dominus omnes, qui

corrunt; & erigit omnes elifos; - • Prise, is. cum oculi omnium in te fperent Domine, tu das efeam illorum in tempore opportuno: aperis tu manum tuam, & imples omne animal benedictione.

re 1: (b) Ec quoniam tu Domine fingulariter
re 3: 1. in spe constituisti me, - ad te clamabo: Exaudi vocem deprecationis mee, 
re 4: 2. dum oro ad te, Salvum me fac Deus,
quoniam intraverunt aque usque ad animam meam. Infixus lum in limo profundi: Veni in altitudinem maris, &
tempestas demestie me ....

(c) Sed

(e) Sed nune eripe me de luto, ut non infigar amplius: Libera me de profundis aquarum: non me demergat amplius tempessas aqua, neque absorbeat me profundum.

(e) Tune Nazarzi tui erunt candidiores Thr. 4 7. nive, nitidiores lacte, sapphiro pulchrio-

res . -- Et si fuerint peccata corum , ut 16. 1. 18. (2) coccinum , quasi nix dealbabuntur : (1) Leg. & si fuerint rubra , quasi vermiculus , LXX quasi Phanico-

velut lana alba erunt.

(f) Tali patto ego dealbatus in fanguine Apoc. 7 14. Agni -- placebo Domino in regione vi. W 144. 9. vorum, - & induct me vestimentis fa. 16 6. 12. lutis, - qui resplenduit in monte excelso, Marital. ficut Sol: vestimenta autem eius erant, ficut nix.

ficut nix

(g) Qua de re Ecclessa omni macula pec. Aug in Pr.
eati mundata, figuisicata per vestem cius 33. a 1.
in monte, ... ad quam vestem periment D Talistr.
omnes Iusti, ... cum viderit animam means 11.
prius desercam storere, quassi lilium, ...
posita lava cius sub capite meo, dextera Cast a 6.
sua amplexabitum me, ... dabitque mishi te, 1. 12.
postestam filium Dei sieri.

# Colloquio X.



Appoiche degnato vi fiete, o Signore, d'illuminare l'offuscata lucerna della mia ragione, e ancora le tenebre de' tensi miei, e conosco, e consesso, che voi v'

impiegate sempre a rilevare tutti quelli, che cadono, e a sostenere tutti quelli, che inciampano; anzi non cessate di porgere opportuno vigore, e di riempiere di benedizioni, quanti so-

no, che fissano gli occhi in voi.

(b) Avendo dunque per questa cognizione aumentato a difimisura le mie speranze, \* vi parlerò con tutto lo spirito, e vi pregherò con più coraggio ad esaudire le mie preghiere, \* che non vi domandano altro, mio Dio, se non la mia eterna salute, temendo a gran ragione di perdermi; perchè l'acque del torrente de' vizi son o venute sopra di me: sono entrate nelle me viscere, mi hanno affondato, e mi hanno sitto poi mi hanno saluta del soro letto: poi mi hanno saluta del soro portato in mezzo al mare, e mi hanno fatto bersaglio delle tempeste, le quali mi hanno sommerso ancor pegio di prima.

(e) Ora sta a voi cavarmi da questo sango, e liberarmi dal prosondo di queste acque, e sar sì

cne

che la tempesta più non prevalga contro di me, e io più non resti da questo mare de' vizj assor-

bito, e fommerfo.

(d) Miratemi perranto umiliato a' vostri piedi, \* voi, che agli umili non sapete negare alcuna grazia, \* e fate con me, coma faceva col popolo del Vecchio Testamento il Pontesice, il quale per togliere i loro peccati, aspergeva tutti coll'issopo, simbolo dell'umilità, e col sangue, senza cui non v'è remissione.

(e) Allora quelli fi ſantificavano, e diventavano più bianchi della neve, e del latte, e più riſplendenti, e belli del zaſiro: \* e ſe i loro peccati erano di tinta ſorte, come la grana della ſentia, e roſſi come il vermicciuolo ſanguigno, diventavano bianchi come la Jana.

(f) In tal modo imbiancate ancor me col fangue dell'Agnello, \* perchè diventi oggetto grato agli occhi voftri nell' abitazione de viventi; \* e mi vegga riveftito colle fplendide vesti della falute, \* di cui ricoperto, rifplendette il vostro Figlio, come. il Sole, sul monte Tabor, e comparve più candido, e bello della neve.

(g) Allora la fanta Chiefa monda e pura da ogni macchia, fimboleggiata in quelle bianche, e luminofe veftimenta, \* cui appartengono tutti i giufti; \* veggendo l' anima mia, che era prima, come un deferto, rifiorire bella come un giglio, \* porrà la fua finistra fotto il mio capo, e mi abbraccerà colla defira; \* e qual madre amorofa in grazia del ricevuto dono, mi riconofeerà di nuovo per fuo legittimo figlio.

# Auditui meo dabis gaudium,

#### ODE XI.

Uesto sì gran tesoro Pregevol più dell'oro, Dono di tua pietade, E' frutto d'umiltade.

(b) Ed il fuo fallo fcufa,

Parlando in fua difefa,
S' appiglia ad una imprefa
Stolta, infelice, e ria,
In cui non v' è altra via,
Che quella, che conduce
U' mai non giunge luce.

(e) Appresso al mio Signore, Ancorche Dio d'amore Colui sol trova pace, Che a' piedi suoi sen giace Affitteo, mesto, e umile, E al più gran reo simile, Così nel cuor contrito Del fallo mio pentito,

Mi prostro a Te d'avante Con timido sembiante.

(d) La lingua mia confufa,
Tacendo, ancor m'accula:
L'orecchio attento afcolta
In quai voci dificiolta
Ver me la tua favella,
Mi fgrida, e mi rappella.
E ben sò che rigore
Sol merta un grande errore.

(e) Ma tu gran Dio clemente, Qualora l' uom dolente Miri del fuo peccato, Hai per costume usato Cangiare i sdegni, e l'ire, Dovute per martire A i ricevuti torti In placidi conforti. Questo don di pietade, E' frutto d' umiltade, Allor più di miel dolce Il tuo spirito molce Un melto core afflitto: Questa d'ogni delitto Suol effer la vendetta, Che il tuo bel cor ricetta .

(f) Oh! come il reo fovente Di pianger più confente A queste inaspettate Dolci maniere, e grate. Per servir tal Signare Qual cuor non avrà amore?

Col-

## Colloquium XI.

Prov. 3, 19. (a)



Ructus (1) institue melior est auro, & lapide pretioso, -- per quem habemus thesaurum, sed in vasis sictilibus. ut subli-

mitas sit virtutis Dei , & non in nobis: Mich. 6.14. Humiliatio autem nostra sit in medio
nostri

ter. s. 33. (b) Qui nititur bonam ostendere viam ter. s. 35. fuam, - & dicit absque peccato, & innocens ego sum, propterea avertatur ssp. 18.4. furor tuus, - dignus quidem est carere luce, & pati carcerem tenebrarum. - Cum

Aug. In Pt. enim adbibes te defenforem peccati tui vin-30. n. 1). seris : non innocentem patronum adbibuifi : commission est, non defendatur , in consession sionem veniat , non in desensionen.

n. Pet. 5.5.6. (c) Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore vilosa. 1.9. sitationis; - quoniam si consiteamur

Pcc-

peccata nostra, fidelis est, & iustus, ut remittat nobis peccata nostra, & emundet nos ab omni iniquitate. Ecce Domine cor meum turbatum , ecce ante te pray 10 11. omne defiderium meum, & gemitus meus a te non est absconditus.

(d) Lingua n.ea adhæsit faucibus meis: - Pr. at. 16. turbatus fum , & non fum locutus : -- Pf 76. 5. ego defeci in increpationibus : propter Pf. 38, 13, iniquitatem enim corripuisti hominem ; -ideirco iple me reprehendo, & ago poe- 106. 43. 6. nitentiam .

(e) Hæc enim dicit Dominus : Si forte ter. 26. 3. audiant . & convertantur unusquisque a via fua mala : & porniteat me mali , quod cogito facere eis , .. O' rursus con- Prov 1 33. vertimini ad correptionem meam, en proferam vobis spiritum meum ; .. Spiritus Ecel 24, 27. enim meus super mel dulcis, & hære-

ditas mea fuper mel , & favum .

Hæc omnia liber vitæ, & testamen- 16id v. 32. tum Altissimi, & agnitio veritatis; ... Non enim misit Deus Filium suum in 1018 3 17. mundum, ut iudicet mundum, fed ut

salvetur mundus per ipsum . (f) Quam dulcia faucibus meis eloquia pr 118 103 tua, super mel ori meo! .... propterea 136. exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quia non custodierunt legem tuam . - Sed 1614, v. 112. nune inclinabo cor meum ad faciendas iuftificationes tuas in aternum propter retributionem .

Col-

## Colloquio XI.



H! di qual grato sapore sparge il cuore d'un uomo il frutto della giustizia più stimabile dell' oro, e delle pietre preziose, o per cui possediamo il tesoro del-

la grazia, ma dentro il vato fragile del nostro corpo; acciocche la gloria sia tutta di voi, mio Dio, e non nostra; e esendo noi dappertutto:

pieni d'umiliazione.

(b) Infelice dunque colui, che volesse gloriarsi, e millantars per qualche cosa di buono, " e si lasciasse uscire di bocca: non ha Dio ragioni contro di me, perchè io sono un uomo innocente, e senza peccato. " Cossui meriterebbe d'esser privato della luce Divina, e abbandonato nel carcere delle sue tenebre. " Imperocchè se l' uomo vuol disendersi da se, perderà sempre la causa, perchè non si prevale d'un avvocato innocente. Il peccato commesso non si dee disendere, ma consessare.

(c) Umiliati dunque, anima mia, fotto la poffente mano del Signore, perchè egli ti efalterà in quel tempo, che voglia: \* e le confefferat fempre con umiltà i tuoi delitti, egli è fedele e giufto per perdonarteli, come ha promeffo, e per mondartene, come defidera, e brama. \* Eccovi impertanto, o Signore, il mio cuore

agı-

agitato, e commoffo; ecco a' vostri piedi tutti

i miei desideri, e tutte le mie lagrime .

(d) La mia lingua non ha vigore di sciogliersi dalle fauci , e il turbamento non mi lascia proferire parola. . Ascolto però , sebbene con abbattimento di spirito, le vostre riprensioni, colle quali correggete le iniquità umane, \* e nell'udirle, sempre più riprendo me stesso, e mi pento del male, che ho fatto .

(e) So che dite di far questo, per tentare se forse vi dessero retta i peccatori, e convertendo ognuno dalla fua vita perversa, aveste motivo di tornare indietro dal gastigo, con cui aveva-te pensato di punirsi. A tal fine replicate gl' inviti, perchè fi convertano, e s' arrendano alle vostre ammonizioni, ed esibite loro per allettarli il vostro spirito; \* spirito dolcissimo sopra il miele, la cui eredità è più sostanziola e del miele, e del favo.

Tutte queste promesse sono registrate nel libro della vita, nel Testamento dell' Altissimo. e nella scienza della verità . \* Imperocchè non avete mandato il vostro Figliuolo nel mondo, perchè lo condanni, ma perchè lo falvi.

(f) Oh quanto dolci, e faporite fono al mio palato, e alla mia bocca queste parole! Per l' abbondanza degli affetti , che mi si svegliano in seno, m'escono fiumi di lagrime dagli occhi, ripenfando, che non ho custodito, e offervato la legge d'un Dio sì buono. Adeffo però allettato il mio cuore da un trattamento amorofo, e da una mercede sì bella, è tutto portato ad eseguire le vostre giustizie in eterno.

#### Et exultabunt offa humiliata.

#### O D E XII.

El giubbilo la piena
Scorre per ogni vena,
E con piacevol' onda
Fin le midolle inonda,
E l' offa rafficura

- Dolce allegrezza, e pura.

  (b) Or l'alma, che già rea.
  D'impura voglia ardea,
  Fra desir ciechi avvolta
  Sorga da'lacci feiolta;
  Che al duol, che in lei prevale
  Dio sarà sempre uguale,
  Non aspro, nè sdegnato,
  Ma tutto ie cor placato.
- (e) Tal fu per Maddalena, Tosto, che la catena De' suoi delitti franse, E amaramente pianse Di Cristo a i piè distesa; Tal che stupida resa

La voce sua ristretta,
Qual ritorta sactta,
Respinta dal dolore
Tornò a piombar sul core:
Ed egli a lei rivolto:
Il tuo silenzio ascolto,
Le disse, e veggio bene,
Che amor ti serba in pene:
Serena le tue ciglia,
E vanne in pace, o figlia:
Del tuo dolor per frutto
lo ti perdono tutto.

(d) Al fuon di questi accenti
Le ravvivate genti
In vari dolci modi
Si scioglieranno in lodi,
E inonderà ogni vena,
Del giubbilo la piena.
Giubbileran sovente
L' orecchie, il cor, la mente:
Per fino tutte l'ossa
A norma di lor possa
Diranno a tutte l'ore:
Ecco il gran Dio d'amore.

(e) O peccatore impara,
Che non è grazia avara:
Che Dio non vuole opprefio
Chi confonde se steffo:
Che apprefio Lui più vale
Chi discuopre il suo male,
E più merta perdono
Chi dice: un empio io sono.

Cel-

## Colloquium XII.

PC 83. 3. (4)



Or meum, & caro mea exultaverunt in Deum vivum: -- Anima autem mea exultabit in Domino, & delectabitur fu-

per salutari suo: Omnia ossa mea dicent: quis similis tibi eripiens inopem, & pauperem a diripientibus eum.

Ecdi. 5. 8. (b) Non tardes ergo converti ad Dominum, & ne differas de die in diem, pr. 63. 10. fed die: Ego fum pauper, & dolens: Salus tua suscepti me: Et placebit Deo 10b. 11. 46. super vitulum novellum, - Et misere-

35. 36. hitur tui, & dicet: inveni is quo ei propitier: revertatur ad dies adolescentiæ suæ, & placabilis ei ero, & videbit faciem meam in iubilo, & reddam homini iusticiam suam.

mini iultitiam luam.
(c) Sie fecit mulieri, quæ erat in civi-

ta-

tate peccatrix: Ut cognovit flans retro (1) qua pra verceundia fui peccati non 4647.50 audebat fe anteponere, fecus pedes fetu, (1) periodici formatica (1) peccati non 4647.50 flarymis cepit rigare pedes eius ... Et Lefus converfus ad mulierem dixit Simoni: Vides hanc mulierem? hee lacrymis rigavit pedes meos, & capillis fuis terfic ... Non ceffavit ofculari pedes m.os; propter quod dico tibi : remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata tua: Fides tua te falvam fecit, vade in pace.

(d) Es su benedic anima mea Domi- st. 10-5.

no, qui propitiatur omnibus iniquitatis 10-5.

bus tuis, qui fanat omnes infirmitates
tuas, qui redimit de interitu vitam
tuam, qui coronat te in mifericordia,
& miferationibus, - & ficut adipe & pin- st. 6.

guedine repleatur anima tua, - quia 16. 6. 16.

gaudebit cor tuum, & offa tua, quafi
herba, germinabunt, & cognofectur
manus Domini.

(e) Dominus enim dives est in mise-Eph.a.+7ricordia, & oftendir in sæculis supervenientibus abundantes divirias gratiz suz
in bonitate super nos in Christo Iesu, —
qui non vult mortem impii, sed ut
convertatur, — & possis dicere: Consirebor adversum me iniustitiam meam
Domino: & tu remissis impietatem peccati mei.

Col-

#### Colloquio XII.

L mio cuore, e la mia carne efulrano nello spirito della vita,
di cui mi avete riempiuto, mio
Dio, \* ma l'anima mia esulta
molto più in voi stesso, e si ri-

empie di diletto, ripenfando al fuo Salvatore; e tutte le mie offi divenute loquaei, vanno dicendo: chi fara fimile a voi, mio Dio, che liberate il povero, ed il bifognoso dalle mani di

chi cerca la fua perdizione?

(b) Ah! dunque non vi sia più chi si trattenga, e disferisca da giorno a giorno di conventiri a questo pieroso Signore; \* ma dica ognuno al suo Dio: Io sono un povero peccatore, e sono pentito, e in voi spero trovar salute. Questo discorso piacerà a Dio sopra ogni altro facrificio, \* e averà misericordia di lui, e gli dirà: giacchè ho ritrovato nella tua umiliazione la maniera d'esseriporizio, ritornino per te i giorni della tua innocente fanciullezza, e sappi, che io sarò verso di te così placato, che ti mostrerò il mio volto allegro, e ti restituirò la tua primiera giustizia.

(c) Così faceste appunto, Signore, ad una donna peccatrice, allorchè conoscendo Ella i suoi

fal-

falli, si prostrò dietro a voi, non avendo ardire di comparirvi davanti, e abbracciando i vostri piedi, ve gli lavò a sorza di lagrime di contrizione. Si così saceste, anzi additandola al Farieco: Vedi tu, gli dicestle, questa donna? Ella col ponto ha lavato i miei piedi, e colle sue chiome me li ha asciugati, ne si fizziava di bacciarmeli. Ora fappi, che per questa fua umiliazione, e per questo suo dolore le si perdonano molti peccati, perchè questo e effetto di molto amore. Indi rivotto alla Donna: Tu sei assoluta, le diceste; la tua fede ti ha salvata, ed ora puoi vivere in pace, sicura della mia grazia.

(d) A questo fatto, che dici anima mia? Ah! benedici ancor tui l Signore, che è tanto propizio a tutte le tue iniquità, che fana tutte le tue infermità, che libera la tua vita dalla morte, e che ti circonda colle sue misericordie, e miserazioni. \* S' impingui l'anima tua per il giubbilo; \* si rallegri il tuo cuore, e vegetino come l'erba le tue offa, perchè si conocia in

te la mano amorolissima del Signore.

(e) Di quel Signore, che è ricco di misericordia, e dimostra a tutti i secoli futuri l'abbondantissime ricchezze della sua grazia, apparecchiate per sua bontà a nostro favore ne' meriti di Gesù Cristo, ° che non vuole la morte dell' empio, ma vuole che si converta, ° e possa dire: Basta, che io consessi donnere e pentito la mia ingiustizia, e malvagità al Signore, che egli è sempre pronto a perdonarmi. Averte faciem tuam a peccatis meis, G omnes iniquitates meas dele.

#### O D E XIII.

N empio io fono, è vero ; Questo stabil pensiero Mi renderà più attento, E il duol misto al contento Spargerà d'amarezza

Del perdon l'allegrezza, Che per ogni mia fibra Scorre, mentre si vibra Il suoco, ch'è tuo dono, Onde or'altr' uomo io sono.

(b) Agli occhi miei d'avante Del peccato il fembiante Per lavarlo col pianto S'aggirerà fin tanto, Che albergo fia dell'alma Questa mia fragil falma.

(e) Ma fe d'una smarrita, Timida, e sbigottita, Errante pecorella, Che sua 'l pastor appella

Tu la

Tu la falute vuoi: Volgi dagli error fuoi Le ciglia, ed il tuo volto;

(d) Poichè fe miri accolto
Nel folle di lei petto
Dell'odio tuo l'oggetto,
Rifveglieraffi l' ira,
Che le il peccato mira,
Scorron dell'aria i campi
Di tua vendetta i lampi

Ma ancor di più ti chieggo, Con la Fede, onde reggo, Ch' anzi tu voglia pria Per ficurezza mia Radere, e cancellare Le macchie, che lavare Io ti pregai poc' anzi, Perchè neppure avanzi Del mio peccato un' orma, Che l'anima deforma, E che tanto lontana Da me la colpa infana Raminga pe' deserti Erri tra' suoi demerti , Quanto dall' Oriente Sta lunge l' Occidente. Allor per tuo gran dono Dirò, che altr' uomo io fono:

(f) Cosh sa l'opra tutta
E conquisa, e distrutta
Di ciò, che ho in me fatt'io:
Tu salva il tuo, mio Dio.

# Colloquium XIII.

PC. 11.5 59.

Elictum meum cognitum tibi feci, & iniufititiam meam non abficondi: -- vias meas cogitavi; -- & tu cruilti
animam meam, ut non periret, projecifli post tergum tuum omnia peccata

animam meam, ut non periret, proiecisti post tergum tuum omnia peccata Pr ap. 13, mea. – Convertisti planstum meum in gaudium mihi, & circumdedisti me lætil. Regiod. tiai-quisi insiluit in me spiritus tuus, & mutatuus sum in virum alium.

<sup>15</sup> 11. 18 (b) Attamen dolor meus erit in conipectu meo femper : iniquitatem meam annuntiabo, & cogitabo pro peccato meo, meo, - ut plangam dolorem meum, 106, 10, 20, antequam vadam, & non revertar ad al. terram tenebrosam.

(c) Sed fi wis invenire ovem, 'quz pe-tweis. 6, rierat, - cum oculi tui mundi funt, ne mab. 1. 13. videas malum, soli respicere ad iniquitates oblerses — quia si iniquitates oblerses vaveris Domine: Domine quis sustinebit? Vultus enim Domini super facientes mala, ut perdat de terra memoriam

(d) Ergo averte faciem tuam a pecca- PC 50tis meis, — quia niss averteris, evertis, — Abai in e, & mittes fagittas, & dissipabis, sulguara multiplicabis, & conturbabis ab in-

spiratione spiritus iræ tuæ.

(e) Nee faits ; Postulo estam in fide 18.1.6. nihil hasitans: — Omnem viam iniqui er 113.29. tatis amove a me, — & quantum distat pt 100.15. Ortus ab Occidente, longe fac a me iniquitates meas; — ita si omne debitum Martis, dimittas mihi, quoniam rogavi te, qui dixissi: Ego sum ipse, qui deleo initaquitates tuas proper me, & pecatorum tuorum non recordabor, — Insuper 18.46. dixissi: Ego feci, & ego seram: ego portabo, & salvabo.

(f) Et quia due res funt bomo, & pec. Arg. with carer, & quad audis bomo, Deus fecit: quod audis peccator, ipfe bomo fecit, ego quod feci, delebo, us Deus falvet quod fecit.

## Collequio XIII.

O vi ho aperto dinanzi, o Siguore, tutto il mio cuore, per manifeflarvi tutte le piaghe de' fuoi peccati, ° ed ho rintracciato tutti i fuoi nafcondigli, e

le sue vie più impenetrabili, e occulte, perchè l' amor proprio non m'ingannasse: \* E voi avec te salvato l' anima mia, perchè non perisse, e avete gettato dietro alle vostre spalle tutti i miei peccati per dimenticarvene assato: \* Avete di più cangiato il mio pianto in gaudio, e mi avec riempiuto d'allegrezza, \* perché siete giunto ad investirmi del vostro spirito, per cui mi trovo trassormato in un altro uomo, tutto diverso da quello di prima.

(b) Contuttoció un grato dolore mi farà fempre indivifo compagno, perchè fempre averò prefenti le mie slealtà, e i miei peccati, • per non finir mai di piangerli, finchè duri quelta mia mifera vita.

(a) Ma

(e) Ma se voleste aumentare in me la speranza d'esser io di unovo riposto nel vostro ovile fra l'altre vostre grate pecorelle; e essendoché à vostri occhi purissimi non posson vedere il male, vi prego a non mirar mai le mie iniquità passare, è perchè, se le mirerete, ho gran timore, che non siate per sopportarmi, ben' io sapendo, che quando mirate i cattivi, stradicate dalla terra la loro memoria.

(d) Rivolgete dunque la vostra faccia da' miei peccati, \* perchè se non rimuoverete da quelli la vostra vista, rimuoverete me dalla vostra presenza, \* e di giusto sdegno acceso, scaglierete contro di me le vostre sacte, e aggiungerete ful-

mini a fulmini per farmi perire.

(e) Ma neppur quello mi bafta: domando di più con gran fiducia, " che rimuoviate da me tutte le occasioni dell' iniquità, " e che allontaniate tanto da me i miei peccati, quanto è lontano l' Oriente dall' Occidente; " cosicchè alle mie preghiere acconsentiate di condonarmi tutti i miei debiti, " giacchè dicelle: Io sono quegli, che ficancella le iniquità degli uomini per l' onor mio; " ed essendo gli uomini le vostre fatture, vi date il debito di portarli, di sopportarli, e di salvarli.

(f) Ma perché lo benissimo, che sono due cole molto diverse l'uomo, e il peccatore : e che l'uomo è stato satto da Dio, ma il peccatore è stato satto dall'uomo; io col vostro aiuto distruggerò quello, che su fatto da me, perchè voi lalviate quello, che è stato fatto da voi.

## Cor mundum crea in me Deus

#### O D E XIV.

H! non mi basta ancora Quanto chiesi sin' ora . Perché dal mio peccato Non resti il sen piagato , Che tu l'asterga , e lave , Non farà mai , che grave

Stata non sia l'offesa A dispregiarti intesa: E se tuoi lumi sanri

(b) E fe tuoi lumi fanti
Per non mirar di tanti
Alpri delitti il fegno
Ritiri dal mio indegno,
Contaminato feno;
Di qual dolor ripieno
Ho da paffar la vita,
Se fia fempre finarita
Agli occhi miei la ftella,
Che fola al ben m'appella?

(c) E benchè il mal tu rada, Pur nota ancor la strada

Sarà

Sarà dell' opre mie, Come appaion le vie D'un foglio allor confunte, Quando d'acciar le punte Sparir le macchie fanno, Ma fi conosce il danno.

(d) Signor a estremo male Porgi rimedio uguale, Perchè radice infetta Darà sempre impersetta La prole, che germoglia Dalla perversa voglia.

(e) Dunque l'Onnipotenza
Unifci alla Clemenza:
Svellimi queflo core;
Che non può farti onore:
E un altro nuovo in petto;
Che fia cuor puro, e retto,
Creami, Signor poffente;
Tutto foave, e ardente;

Capace a inteneriff,
E solo atto a nudrifi
Di lagrime, e d'amore,
Portato a tutte l'ore
A piangere il passato,
E a sarsi innamorato
Di tua bellezza eterna,
Di tua bonta superna,
Per cui, se il cuore langue,
Brilla, ed esulra il sangue.
Ecco ad estremo male
Il gran rimedio uguale.

## Colloquium XIV.

Nsuper postulo a Des . qui dat omnibus affluenter , & non improperat , - ut destruatur totum corpus peccati; Prov. 20.30. - Quoniam fi livor vulneris absterget mala , adbuc remanebunt plagæ in tecretio-A Tir,ble. ribus ventris (1) anime . Ifa. 1. 15. (b) Es fi cum extendero manus, averteris oculos tuos a me, ne videas ma-10b. 7. 21. nus meas fanguine plenas, -- ecce nunc in pulvere dormiam, & si mane me : Mac. 3 53. quæfieris, non fubfiftam : -- Quomodo enim potero subsistere , nisi tu Deus ad-Ap. 22. 16. iuves? .. Qui folus es stella splendida , &c matutina, - per quam omne bonum defcendit a Patre luminum . Ifa 1. 25. (c) Et fi convertas manum tuam ad me, & excoquas ad purum scoriam meam, & auferas omne stamnum meum . - Tune revelabitur ignominia mea, & amplius videbitur: -- Unde & ver- 100.6.3.4. ba mea dolore funt plena, quia fagit- tz Domini in me funt, & terrores Domini militant contra me.

(e) Ergo quia Omnipotentiam tuam parsendo maxime, & miferando manifeflas, - aufer a me cor lapideum, & pont parda mihi cor carneum, ut in præceptis
tuis ambulem, & iudicia tua cultodiam,
Tu enim dixifli: Dabo vobis cor novum,
tem praceptis meis
ambuletis, & iudicia mea cultodiatis,
& falvabo vos ex universis inquinamentis vestris.

(f) Tune erunt mini latrymæ meæ pa » 16. 41. 4. nes die, ac nocte, - Tune firiet anima ibid. v. 3. mea ad Deum fontem vivum, - Tune pt. 26. 26. exquiret te Deus facies mea, faciem tuam Domine requiram, - Tune denique pt. 25. 23. diem: Concupileit, & deficit anima mea in atria Domini: cor meum, & caro mea excultaverunt in Deum vivum, per redundantiam a corde in saruem.

### Colloquio XIV.

(a) [[]

Iacchè voi, mio Dio, colla vofira onnipossente grandezza largamente dispensate a tutti le vostre grazie senza alcuna aria di rincrescimento, o di aspra

querela, io vi supplico, e che vogliate distruggere in me tutta la massa de miei peccati, e poichè quantunque per viritì del vostro bagno miferitordioso la cicatrice abbia chiuso le mortali ferite nella superficie esterna, restano ancora le viziate sorgenti delle piaghe ne più segreti sena dell'anima.

(b) E se alzando io le mani a voi per pregarvi, voi rivo'gete gli occhi vostri da me per non vedere in este, come vi ho pregato, i sanguinosi seni de' miei peccati, " perirò affatto, " perchè non potrò sissificer senza avevi presente in mio siuto, " essendo voi l' unica stella mattutina, che illumina, " per cui mezzo ogni bene dal Padre de' lumi a noi disendo.

(c) Che se poi vi applicaste a radere da me tutte le mie macchie, e toglier via le mie impurità, " essendo tutto il corpo infetto, e guasto, si scuoprirà semprepiù la mia desormità, e
comparirà maggiormente la mia ignominia. "
Per la qual cosa io sono pieno di dolore, e tremo da capo a piedi pel timore di comparire un
degno oggetto del vostro sdegno.

(d) Ah!

(d) Ah! che per quanto si moltiplichino i rimedj, non s'acquisterà mai una perfetta salute.\*
Imperocchè siccome chi ha seminato spine non
raccoglicrà mai da quelle dolci frutta, così s'
uomo dabbene dal tesoro del suo euor buono
cava il bene e e l'uomo malvagio dal suo cuore
contaminato non può cavare, che male, poprio essentiano del seme del peccato radicarsi nel
cuore, e nascondersi.

(e) Fatela dunque, mio Dio, da quell' Onnipotente, che fiete, con questo misero peccatore, vi strappatemi questo cuore di pietra, e datemi un altro cuore umano, e ragionevole, che abbracci i vostri discretissimi, ed utilissimi precetti, e faccia stima de' vostri divini giudizi, si giacche voi vi siete impegnato di darci, quando necessità lo richiegga, un cuor nuovo, e porre in esso il vostri precetti, ed eleguiamo i vostri giudizi, per poterci poi liberare da tutte le nostre contaminazioni.

(f) Allora, oh quante lagrime di tenerezza, e di compunzione io verserò, e tornerò ad inghiottirmele, come il mio cibo quotidiano, per riversarle di nuovo: allora l'anima mia arderà di sete per il mio Dio, unica sonte d'acqua viva. \* Alora, Signore, vi correrò appresso dappertutto, e dappertutto anderò in traccia del vostro volto. \* Allora, finalmente, pel desiderio di voi, languirà l'anima mia ne' vostri atri, e innanzi le vostre porte, e questo languore sarà un giubbilo pel mio cuore, e per il mio corpo ancora; \* perchè dal cuore ridonderà il piacere in tutto il corpo.

# Et spiritum rectum innova in visceribus meis.

#### O D E XV.

A con il cuor rinato
Convien, che rinnovato
Mi fia lo fpirto ancora,
Che tutto non ignora
Il male al bene opposto,

Ma fol lo fa difcoto
Dal penfier faggio, e retto
Il cor già refo infetto;
Anzi lo fa ritrofo,
E pigro, e neghittofo
A ripenfar fovente
Con bella voglia ardente
Su i mondi affetti, e casti,
Perchè ne' pravi, e guasti
Per suo voler perverso
Tutto si trova immerso.

(b) Tanto va a poco a poco De' pravi affetti il foco Ad ingombrare il lume, Che per il mal costume

Pere

Perde ragion natura, E divenuta impura Si rende cieca al vero, Obietto suo primiero.

- Ma se mi fia creato Di nuovo in ogni lato Un cuore mondo, e puro, Ancor da nembo ofcuro Sciolto fi vedrà refo Lo spirto in parte offeso, Perchè di vita il fonte, Del Sol la chiara fronte . In cui confido, e spero, Facendo il dono intero, Gli leverà la benda, E il ver farà, che apprenda, Andando per le rette Semplici ftrade elette . Sia dunque rinnovato Lo spirto e 'l cor creato.
- (d) Allor con nuova luce Ritornerà qual duce, E luminola face Sempre terfa, e verace A farfi amica guida A volontà più fida.
- (e) Allor qual torre armata;
  Da' fidi fuoi guardata;
  Con perfetta armonía
  Si vedrà più di pria
  Lo fpirto; il core; e l' alma
  In vera pace; e calma.

Col-

# Colloquium XV.

Eph 4 21. Fzec 36 26. Gen. 8. 21. Is Domine, qui dixifti: Renovamini spiritu mentis vestra, - spiritum novum pone in medio mei; - Cum enim sen-

fus, & cogitatio humani cordis prona fint in malum ab adolelcentia fua, --Pr. 37 in dum conturbatum est cor meum, dereitquit etiam me virtus mea, & lumen oculorum meorum, & ipium non est mepror. 18. 1. cum, -- quis stultitia hominis tupplantat

poor 19, 1 cum, — quia utilitira nominis indipininate que 3, 9, gettus eius — Superceccidir enim ignis () et of lar fuperbie, concepțifentie, Orire, & non (c) cutilitie, — Ang tenu vidit Solem (2) veritaris, Oriufitie, — Ang tenu, adeo prevuricatorem legis digue lun deferiu veritaris, qua deferius, uique fit cocus.

Ecoll 19 1. (b) Verè qui spernit modica, paulatim

decidet, & qui se iungit fornicariis, erit nequam: putredo, & vermes hzreditabunt illum, & excolletur in exemplum maius, & tolletur de numero anıma eius,—quie malitia ipsius sit naturalis—5» proptet confectudinem, que est altera natu. D Thomi, ra,—ideo amplius non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis.

(c) Ergo revela Domino anima mea viam pt 36 5.6. suam, & fpera in eo, & ipfe faciet, & educet quafi lumen iuflitiam tuam, & iudicium tuum, tanquam meridiem, - Die illi: Illumina faciem tuam fuper fer- wum tuum, - quoniam apud te eft fons pt 15.15. viiz, & in lumine tuo videbimus lumen: - Tume de tenebris, & caligine 16. 29.18. oculi cœcorum videbunt, - ur dirigad- Pla 26.11.

tur in femitam rectam .

(d) Tune cum exortum erit in tenebris point, 4, lumen rechts, - in lumine vultus tui pe 83 16, ambulabimus: - Sie utilem rechtoren (in Beati 10, ficitabis in tempus, - cuius fructus fi- beel 17 16, deles erunt; ina un fit octilus cœco, pes claudo, & pater pauperum, - quia re- Cant 1, 3 til diligunt te.

(e) Tune, & su ordinabis in me cha-Cast. 1.
ritatem, - per quan ego ero murus, & Cast. 1.
turris, quæ zdificata est cum propugnaculis, & ero coram te quasi pacem reperiens, - quoniam donum, & pax est
sap. 1. 9.
electis Dei .

Col-

## Colloquio XV.

la fu , Signore , giacchè ci comandafte, che ci rinnoviamo nello fpirito dell' intelletto , collocate dentro di noi uno fipirito nuovo . \* Poficiachè , a dire il

vero, per la naturale inclinazione al male, che fino dal nascere regna nell' uman cuore, \* esfendosi il mio cuore contaminato, e pervertito, si è ancora indebolita la virtù del mio spirito, e si è offuscato il lume degli occasi della mia mente; \* perchè la stolidezza nell' operare fa sbagliare l'uomo ancora nella direzione, e nelle massime. \* E la ragione si è, che accendendosi nell'anima il fuoco delle passioni, cioè della superbia, della concupilcenza, e dell'ira, è tanto il fumo, che da quello esce ad acciecare la ragione, che non vede più il Sole della verità, dell' onestà, e della giustizia; \* tanto il violatore della Divina legge dalle passioni tiranneggiato perde la vera luce, che addiviene cieco affatto .

(b) Veramente chi non fa conto delle piecole le cose al suo dovere contrarie, cede insensibilmente nelle grandi: e per divenir empio basta farsi amico di gente catriva. Giunge allora ad inverminirsi nel vizio, e a farsi oggetto di grave scandolo, e a s sancellare l'anima sua per sino dal numero de ragionevoli, " perchè diventando la sua malizia naturale " per la consuctudine, ch'è un'altra natura, " perde l'intelletto, e si fa simile a' giumenti più stolidi, ed insensati.

(e) Dunque, anima mia, manifelta al Signore il tuo stato infelice, e spera in lui, perchè egli ti ristoretà, e ti darà lume chiaro per pensare con giustizia, e con giudizio: \* Pregalo, che sparga lo splendore della sua faccia sopra di te, \* non potendosi ritrovare altrove la luce, che nela sua luce, \* e allora dalle tenebre, e dalla caligine sciotti gli occhi de'ciechi, vedranno, \* e potranno indirizzarsi per la strada retta.

(d) Allora spuntando dalle tenebre il Sole, e tu camminerai guidato dal suo luminossissimo volto, e de egli ti renderà sida scorta anche agli altri e per l'esempio dell'opere tue fedeli, e colle quali servirai d'occhio al cieco, di piede allo storpio, e ti farai padre di tutti, per compiacere a Dio, per cui amore solamente tuttoopera, chi opera con retta intenzione.

(e) Allora Dio disporrà in te con tale ordinanza la sua carità, e che tu divenga sorte come un muro, e come una forte fabbrica con tutte le sue dissele: e tu sarai avanti a lui quasi in una perfetta pace, e perchè a' suoi eletti Dio sa un dono, che gli riempie di pace.

 $N_{\epsilon}$ 

### Ne proiicias me a facie tua.

#### ODE XVI.

A questa pace, e calma
Non durerà nell'alma,
Se tu non la conforti
Con pronti aiuti, e forti,
Perchè i nemici interni,

Uniti agli altri efferni L'affedieran d'intorno, Acciò faccia ritorno A fua virth fallace, E sì divenga audace Con baldanza novella Cagion d'ogni procella,

(e) Che in mar di mostri pieno, Irati, e senza freno, In pena del suo ardire La porterà a perire.

(d) Dunque, gran Dio possente, Tu sa, ch' io non pavente, Che a me giammai sia tolto Mirare il tuo bel volto.

Tu

Tu sol sei quel guerriero, Per cui sugare il siero Forte persecutore Potrò senza timore.

(e) E' yer, che il mio peccato
Hai tu, Signor, gittato
Dietro delle tue Ipalle:
Ma in questa amara valle
Non v'è chi vada esente
Da infernal face ardente;
Onde se a me si scaglia,
Nella feral battaglia
Prestami tu soccorso,
Perch'io non senta il morso
Dell'angue crudo, e sello,

(f) Ch'è il tuo maggior flagello.
E questo allora accade,
Quando da tua beltade,
E dalle amanti braccia
Il peccator si feaccia,
D' errore in altro errore
Cadendo a tutte l' ore,
Perchè pose in esiglio
Ogni Divin consiglio.
Dunque non mi sia tolto
Mirare il tuo bel volto.

(g) Con tal preghiera intendo, Che dal gaftigo orrendo, E da ostinata voglia; Tu prefervar mi voglia; E se mi dai rifiuto E' il servo tuo perduto.

Col

#### Colloquium XVI.

Lucerial (a)

Um fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quæ possidet. - Deus igitur pacis conterat Satanam: -

Pf. 36. 3. Sit mihi in Deum protectorem, & in domum refugii, - quoniam multi bellantes adverlum me.

Eph. 6 13. (b) Non enim est nobis tambim colluctatio adversus carnem, & fanguinem, sed adversus mundi rectores tenebrapt. 16.19. rum harum: -- Et bi inimici mei animam meam circumdederunt: Os corum pt. 48. 7. locutum est superbiam, -- ut considat

Pf. 48. 7. locutum est superbiam, -- ut considat Exec. 16.15. anima mea in virtute su , -- & habens 55. siduciam in pulchritudine sua... abomi-Ecd. 10-15. nabilem faciat decorem suum, - quia ini-Pf. 103.15. tium omnis peccati superbia est -- Haes

est tanquam mare magnum, & spatiosum: illic reptilia, quorum non est numerus.

quali mare fervens, quod quiescere non

dominationem autem spernunt, maiestatem autem blasphemant. Væ illis, quibus procella tenebrarum servata est in zternum!

re 10.10. (d) Tu ergo Domine, qui dominaris
pote-

potestati maris, motum autem fluctuum eius tu mitigas, -- ne avertas faciem pr 48.18. tuam a puero tuo. Et fl Dominus mecum erit, tamquam bellator fortis, qui ter. 19.19. persequuntur me, cadent, & confundentur.

(e) Non enim fufficis te proiecisse post 162 38.17. tergum tuum omnia peccata mea, -- quo- Pt. 81.72. niam in hac valle lacrymarum, -- con- 182 4.1. cupiscentiæ militant in membris; -- qua de re, dum hossis meus colligit surorem 188 16.18. suum in me, & comminans mihi instremit contra me dentibus suis, & terribilibus oculis me intuetur; -- ne tradas Pt. 139 9. me, Domine, desiderio meo peccatori, ne derelinquas me, -- ut mortibus perver- 529 16 5.

forum colubrorum exterminer .

(f) Quia hac est ira suroris Dei im- Deut. 29.24. mensa, ... quæ revelatur de Cœlo super Rom. 1.13. eiicit eos a facie sua, ... & tradit illos Rom. 1.24. in desideria cordis eorum in immunditiam, ... ut qui in sordibus est, sorde Ap. 22.12. scar adhuc, ... quia despexerunt omne Prov. 1.25. confilium eius, & increpationes eius neglezerunt.

(g) Eben Domine Pater, & Deus vitæ Beel:3145. mæz, ne derelinquas me in cogitatu bæ maligno, & omne defiderium (1) pravum averte a me: — Exaudi me Domipe Deus meus, ne quando dicat inimicus meus: przvalui adverfus cum.

Co!-

#### Colloquio XVI.

Utta la pace, che sperar posso, mio Dio, non può venirmi d' altra parte, che dalla vostra validiffima custodia . \* Dunque , Dio della pace, abbattete i miei

nemici : \* fiatemi protettore , e cala di refugio , \* perchè sono molti i combattenti, che contro

me s'avventano.

(b) Non ho già da fare continuamente alla lotta colla carne, e col fangue foltanto, ma ancora co' reggitori delle tenebre di questo Mondo , \* e questi perfidi miei nemici , circondando l'anima mia , tentano d'ispirarle la superbia , e la prefunzione, \* acciocche confidi nella ricuperata virtù, \* s' inveghisca della sua nuova bellezza, e contamini così tutto il suo decoro. \* Poiche la fuperbia, e la prefunzione è l' origine di tutt'i peccati . \* Ella è fimile appunto ad un mare vasto, e spaziolo, pieno di rapaci, e innumerabili mostri .

(c) Dentro cotesto mare gli empi, che sono un altro mare spumante, e inquieto, \* fanno ingiuria al proprio corpo, disprezzano l'altrui autorità, e giungono ancora a proferire bestemmie contro la Maesta Divina. Ah miseri, a' quali sta apparecchiato un naufragio eterno!

(b) A-

(d) Adunque, Signore, voi che frenate il mare, e le tempelle, \* non nascondete mai la vostra faccia a questo vostro rinato figliuolo: \* e se voi da quel sorte combattente, che siete, starete con me, caderanno, e resteranno consust

queili, che mi perseguitano.

(e) Imperocche non basta già, che voi abbiate gettato dietro le vostre spalle i miei peccati pastati, \* mentre in questa valle di lagrime \* le concupitenze ribelli assagnon sempre l' uomo. \* E però quando vedete, che il mio nemico con tutto il fuvore a me s'avventa, minacciandomi, fremendo co' denti, e mirandomi co' suoi occhi spaventossissimi, \* non mi lasciate in mano delle mie inclinazioni perverse, e non mi abbandonate alla mia passione; \* perchè da' morsi di tanti fieri serpenti resterei sbranato, e divorato di nuovo.

(f) E questo sarebbe essetto di quell' immenso futoree, "che manisestate dall' alto Cielo sopra la compiuta empietà degli uomini, "discacciando-li dalla vostra faccia, "e e consegnandoli agl' immondi dessetto pro cuore perverso; "perchè chi è lordo, si lordi ancor più, "in pena d'aver sempre disprezzato i Divini consigli, e fatto il lordo alle Divine correzioni.

(g) Ah! Signore, Padre mio. e Dio della mia vita, non mi lafciate in preda a tal malvagio pensiero, ma schiantate da me tutt' i desideri pravi. Esaudite, Signore, mio Dio, questa mia preghiera; altrimente il mio nemico la potrà sopra di me, ed io sarò perdutto per sempre.

Et spi-

# Et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.

#### ODE XVII.

Olci pupille amate, Che i cori innamorate In aprirvi ferene Di pura luce piene, E fiete più fiplendenti

Dei rai del Sol lucenti:
Voi, ch' entro penetrate,
Ove flan più celate
Le vie dell' uomo occulte,
Ivi mirate fculte
Nel cor le prave voglie;
E il vostro ardor, che toglie,
Che brucia, e che consuma,
Come una lieve piuma,
L' iniquità più densa
Con la bontade immensa,
In me vivo accendete,

(b) E l'alma allor vedrete, Come ben si rincori Con quei vaghi splendori, Che pongono in rivolta Ogni schiera più stolta Di pensieri, e d'affetti A mal oprar diretti.

(e) Se chi paventa miri,
Accorri a' miei fospiri,
Che per la tua bontade
Sperano l'amislade
Fra i pensleri, e gli affetti,
A Dio sempre soggetti.

(d) Al ben dunque m'infiamma
Con quella nobil fiamma,
Ch'è il tuo divino amore,
Da te, gran Genitore,
Dal Figlio di tua mente
Spirato eternamente:
Fiamma, che i petti cinge,
E di virth fi fpinge,
A battere il fenireo.
Qual fervido destriero,
Fiamma affai più fplendente
De'rai del Sol lucente.

(e) Agile, e lieto allora
Lo spirto e'avvalora,
Ed infiammato il core,
Cangiano i sensi amore,
Non più curando il vano
Piacer d'armento insano,
Perchè a santa dolcezza
L'anima allor s'avvezza,
E con tenero ciglio
Va incontro al padre il figlio.

Col

# Colloquium XVII.

Ecci. 13.18. (#)



Uoniam oculi tui, Domine, muko plus lucidiores funt super Solem circumspicientes omnes vias hominum, & pro-

fundum abysii, & hominum corda intuentes in absconditas partes, - vide asfsumptiones meas falsa, & eiectiones, -Mar. 15 1. quæ de corde exeunt, & coinquinant
Pt. 9. 5. hominem, -- & accendatur velut ignis
Luce1140, zelus tuus; -- Sed ille ignis accendatur,
Pt. 9. 2 quem venisti mittere in terram: -- Ille
Pt. 9. 11. 12. ignis, qui consumens est, -- qui comburit
(1) Aug et. Iylvam (1) peacatorum, ficut stipulam
in Gi. oed. ante faciem venti.

16,38,10,11. (b) Tune prietur mihi in tenebris lux, & imple-

& implebit fplendoribus animam meam, - & auferetur iniquitas mea, & peccatum 10. 6. 7. meum mundabitur .

(c) Si igitur oculi Domini funt super FC 32. 13. metuentes eum, & in eis, qui sperant super misericordia eius, - stat pax in FC 121. 6.7. virtute tua, quia rogo, quæ ad pacem sunt; - ut pax Dei, quæ exuperat Philip 4.7. omnem sensum, custodiat corda, & intelligentias:

(d) Accende ergo lumen sensibus, in - 8 keeler funde amorem cordibus, - quo diligis loun. 1.3r. Filium tuum, - qui est candor lucis <sup>542.7. 26</sup> æternæ, & speculum sine macula Dei maisslatis, & imago bonitatis illius; - Pater enim non solum Filium; sed etiam D Th. 1.9. sp. 9. nos diligit Spiritu Sansto, - per <sup>4,57.8. 22</sup> quem accepinus gratiam ad obediendum Roma 1. fidei, - & ad currendum, ut com 1.00 g. 14.

prehendamus .

(e) Spiritus enim dat laffo virtutem: & 16. 40. 22. fortitudinem, & robur multiplicat, ...

of ex bos inflammatum est cor meum, pr. 22. 21. & renes mei commutati sunt. ... Ne in 1424 v. 10. his, quæ tanquam muta animalia naturaliter norunt bominez, in his corrumpar, pr. 41. 13. & comparatus sim iumentis inspientibus; ... fed mente promptissima, atque Essed 15.21. devota, ... quia habeo unctionem a San. 1. 10. 2 vo. &to, & nosco omnia, ... surgam, & Lure 15.18. and Alevara precavit.

Col-

### Colloquio XVII.

Oichè i vostri occhi, mio Dio, fono affai più lucenti del Sole, e discuoprono tutto all' intorno le vie degli uomini, e penetrano il più profondo del loro cuo-

(b) Allora oh qual luce forgerà dentro di me ad onta di tutte le tenebre, e riempirà di fplendori l'anima mia, e e sparirà ogni mia iniquità, e non resterà più in me alcun' ombra di peccato!

(e) Se dunque gli occhi vostri sono propizi a quelli, che vi temono, e che sperano nella vostra misericordia, e sacciasi in me una compiuta pace per la vostra virtù : giacchè domando cole spettanti alla pace; affinchè la pace del Signore , che vince la guerra di tutti i sensi , custodisca l'armonia fra il mio cuore, e le mie potenze .

(d) Via su, o Signore, accendete col vostro lume i sensi miei , e infondete nel mio cuore il vostro amore : \* quell' amore con cui amate il vostro divino Figliuolo, \* candore di eterna luce, specchio immacolato della vostra Maesta Divina, e immagine della vostra bontà in tutto uguale a voi : \* quell' amore, dico, che è lo Spirito Santo, con cui il Padre ama il Figlio. se stesso, e noi ancora, \* mediante la cui virtù riceviamo la grazia della Fede, \* per correre velocemente, finchè giungiamo alla meta del premio promesso.

(e) Imperocche questo spirito infonde vigore al fianco laffo, e aumenta di giorno in giorno la robustezza, e la forza, e fa sì, che s'infiammi il cuore, e i fensi mutino inclinazione. . nè più s' immergano, come muti animali, nelle sensibili cose, \* per divenire in tutto simili a quelli : \* ma rende la mente dell' uomo prontiffima al bene, e verso di quello divota; \* perchè quel fanto spirito le dà un' unzione, che le fa distinguere la verità delle cose . \* Per tal mozione divina forgerà l'anima mia svegliata da ogni incantesimo, e da ogni allettamento distaccata, e verrà a gittarsi a' vostri santissimi piedi per dirgli sempre : Padre ho peccato, e pur siete mio Padre ancora .

#### Redde mibi lætitiam .

#### O D E XVIII.

E tanto tu concedi
A un figlio, che i tuoi piedi
A chine, e giunte braccia
Teneramente abbraccia,
Li bagna, e caldi baci,

Segni d'amor veraci, Con fpirte a fe fublime Ivi dolente imprime; Pieno di quel coraggio, Che rende l'uom più faggio Pel fanto tuo timore, Chiederò tal amore,

(b) Per cui non fol l'emenda
Costante in me si renda;
Ma nasca in Cielo ancora
Quella ferena aurora;
Che il Divin Sol previene;
E fa, che forga al bene
L'alma, che s'addormenta;
E in ben'oprar'è lenta.

(c) Oh!

(f) Oh quanto mai vivace
La renderà tua face!
Da forte amor portata,
Su lievi penne alzata,
Tratta farà veloce
Dal fuon della tua voce:
Suon d'amorofo invito
A nuzial convito,
Del cui vigor ripiena
Ritornerà con lena
Sulle antiche perdute
Orme di fua falute.

(d) Ma questa sua falvezza
Non è la contentezza
Maggior, che brama l'alma
Per la sua propria calma,
E per quel solo bene,
Che dal goder le viene:
Ama quella bontade,
Di sua felicitade
Cagion, che non vien meno,
In se beata appieno.
Oh quanto mai vivace
La renderà tua face!

(e) Al folo fuo Signore,
Al folo Salvatore
Anela l'alma mia:
Per questo folo fia
Ogn'altro bene accetto
Al cor, che chiudo in petto.
Ah: ch'ogn'altra allegrezza
Non ha per me dolcezza.

## Colloquium XVIII.

Eccl. 21. 1. (a)



Ili peccassi? non adiiciae iterum: sed de pristinis deprecare, ut tibi dimittantur, - quia quasi Pater in filio compla-

Matt. 12.44 cet fibi Dominus, - quando genibus provolutus ante eum, & procidens, accedit ad eum dicens: Domine mifereMatt. 18.26 re: - patiențiam habe in me, & omnia Matt 9 a. reddam tibi - Confide ergo fili , & efto erve. 19.19 fapiens, & dirige animum tuum, - quie prov. 9.19. imitium fapientize timor Domini eft, - Bed. 15.16. & timor Domini initium dilectionis eius.

Pt. 11. 8. (b) Time confirmatum crit cor tutum:
in attenum non commovebitur; — Sis Ret. 13. quidem locutus est Fortis Israel: Sicut
lux aurora, oriente Sole, mane absque
nubi-

II u o I o

nubibus rutilat , - Sie orietur timenti- Mal. 4. 8. bus nomen meum Sol iustitie, & sanitas in pennis eius, & egrediemini, & falietis, ficut vituli de armento, - & Pf 120 4. amplius non dormitabit, neque dormiet anima vestra præ tædio.

(e) Imò anima mea exultabit in Domi- Pral 30.10. no, & delectabitur fuper falutari fuo, -quia fortis est, ut mors, dilectio, ... Cant. 8. c. que trahit me post te , mi Deus , in odo- Cant i. L. rem unguentorum tuorum , - O In vo- Pf 41.5. ce exultationis, & confessionis, que est ficut fonus epulantis, - Quare viam man- PC. 118. 12. datorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum . - O iterum induifti me ve- 16 61, 10, Stimentis falutis . (d) Verumtamen non inclinavi cor meum PC. 118 111.

ad faciendas iustificationes tuas propter retributionem tantum , neque quia exultatio cordis mei funt , - fed precipuè quia Dominus , pars hæreditatis mez , Pf. 15. 5. & calicis mei , -- est speciolus forma Pf 44. s. præ filiis hominum , - & magna est Pf 137. s. gloria eius , - que videbitur in gloria pf 101.17. fua . (e) Et ideo Domine Deus falutis mez, Pf. 87. 2.

in die clamavi, & nocte coram te, quia non est similis tui in diis Domi- Pr 85.8. ne : & non est secundum opera tua . --Quapropter , dum dicitur mihi : Ubi eft Pc. 41. 4. Deus tuus? lacrymæ mez die, ac nocte femper erunt mihi panes , Col

### Colloquio XVIII.

IO, amorolissimo Dio, che con eccesso di misericordia promettesle al peccatore, se si pente, e vi prega, non solo di perdonargli, ma di trattarlo ancora da

figlio, \* per quel naturale compiacimento, che del figlio suol prendersi un Padre , \* allorchè a' suoi piedi sel mira prostrato, e de' suoi falli chiede misericordia, e pietà, \* promettendo al Padre, se gli perdona, l'ammenda: \* Eccomi pieno di questa confidanza, che m' ispirate. \* Per questa fento, che si rischiara sempre più la mia mente, e si dispone al bene l' animo mio, . perchè il principio della laviezza viene dal timore filiale del Signore, \* ed a questo stesso timore viene il principio dell' amor suo .

(b) Con questa serie di grazie si stabilisce in voi, mio Dio, il mio cuore, per non partirsi mai più da voi in eterno. \* Imperocchè mi assicurate da quel Dio possente, che siete, che siccome nel mattino allo spuntar del Sole sorge vaga, e luminosa l' aurora, nulla punto ingombrata da nubi , \* così spunterà sereno il Sol di giustizia a tutti quelli , che temono ; e rispettano il vostro nome, e li renderà tanto sani, che, come se avessero le penne agli omeri, correranno veloci, e falteranno a guifa di vitelli lattanti , \* fenza effer più infestati da tedio , o da pigrizia, o da fonno ..

(6) Per questo vigore di membra, e per questa agili-

agilità di spirito l'anima mia giubbilerà nel Signore, e si delizierà, ripensando al suo Salvatore, \* perchè la forza dell' amore, fimile a quella della morte, che tira a se tutto, \* mi tirerà appresso di voi , mio Dio , allettato dalla fragranza della vostra suavità, \* ed alla voce d'allegrezza, e di fetta, che è fimile alla giocondità di un convito. Per questi allettamenti io mi porrò a correre per la strada de' vostri precetti, perchè già mi fento allargato il cuore in petto, \* già mi veggo rivestito colle divise della mia eterna falvezza.

(d) Sebbene non già folamente per questa gran mercede inclinato farà il mio cuore ad operare con giustizia; nè meno perchè egli ne prova un dolce piacere; \* ma principalmente, perchè voi, mio Signore, parte della mia eredità, e del mio calice, che dee inebriarmi di giocondissimi diletti , \* siete il più leggiadro fra tutti i figli degli uomini, \* e contenete in voi stesso ogni gloria, \* che vedremo, e godremo, quando faremo nella gloria vostra.

(e) Per questo, Signore, Dio della mia falute, io vi fospiro giorno, e notte, \* perchè non vi è altra bontà fimile a voi in tutti gli Dei della terra, nè vi è un cuore così generolo, e magnanimo. che operi, come voi . Per questo mentre le potenze dell' anima mia, e il mio cuore innamorato per la sete, che hanno di voi, mi vanno domandando dove fiere, io non fo far alcro, che piangere per la forza del medelimo deliderio, e fostentare giorno , e notte gli afferti miei con lagrime, che sono il mio continuo alimento.

# Redde mibi latitiam salutaris tui .

#### ODE XIX.

L ben, che io fol fospiro, E intorno a cui m'aggiro, E il vago Sol Divino, Unico mio destino. Verso di lui già sento,

Che vanno, come vento,
I desideri miei,
E senza lui sarei
Il più infelice mai,
Che schiuse al mondo i rai.

(b) Tu dunque a me c'accofta, Se giace in me ripofta Quella tua dolce imago, Che di crear non pago Unita al corpo frale, Perchè viva immortale, Vuoi redimerla oppreffa Con la tua vita ilteffa.

(e) Già rovinò quel muro, Forte riparo, e duro,

Che

Che sol tra l' uomo, e Dio Pone il peccato rio. Ora mi sia concesso Lo stare a te d'appresso, Giacchè sceglier ti piacque Ogni figlio, che nacque Dall' uom per tua delizia, E sar con lui amicizia Di Padre al Figlio erede Di tua celesse sede

- (d) Deh! fplenda il Sol Divino All' alma mia vicino, Ed il fuo vivo ardore Penetri l' offa, e il core.
- (0) Di sì bel fuoco al raggio Andrò pien di coraggio Ad affrontare il mondo . E d'ogni male il pondo, Più tosto, che star lunge Dal Sommo Ben , che giunge , Perchè in amar non pago, Nella fua stessa Imago A trasformar l' eletta Anima a fe diletta . Che nel fuo bello afforta, Quasi rassembra morta, E di tutt' altro fchiva, Pare, che a se non viva, Ma viva a quello unita, Che le donò la vita . E questo è il Sol Divino, Unico suo destino .

 $K_3$ 

Col

## Colloquium XIX.



Eus cordis mei est pars mea in æternum, -- quia ipfe est lux vera , quæ illuminat omnem hominem ; - Ided quemad.

modum desiderat cervus ad fontes aquarum , ita defiderar anima mea 'ad te , dicens : quando veniam & apparebo ante 1. Cor. 15. faciem Dei ; - Etenim fi in hac tantum vita in Christo sperantes sumus, milerabiliores fumus omnibus hominibus .

Cant. 8. 1.3. (b) Quis ergo mihi det te fratrem meum fugentem ubera matris mez, ut inveniam te foris , & deofculer te? Apprehendam te . & ducam in domum matris 33. mez, - ubi creasti hominem inextermi-

nabilem, & ad imaginem smilitudinis tux scristi illum, - Dicens: Salvatus est ton. 45.17. Ilrael in Domino salute zeterna, - quia est, - qui a est, - qui ne est, - qui ne

(d) Ein ignur de excello mitte ignem 3hr. 1. 12in offibus meis, & erudi me, & illu- 12-22. 179. minare mihi, qui in tenebris, & in umbra mortis sedeo.

(e) Omnis enim accendens ignem accin- 16 50. 18. Aus flammis, ambulat in lumine ignis fui , & in flammis , quas fuccendit , -fie qui credit, ex Deo natus eft : & 1, 10.5.1 4 omne, quod natum est ex Deo, vincit mundum , - & omnia fuffert , & omnia 1.Con. 13.2. fustinet ; .. quia Charitas Chrifti urger, t. Cor s.s. ut qui vivunt, iam non fibi vivant . -fed manentes in charitate, in Deo ma- 1.100 4 16. neant, & Deus in eis : - imd in eam- a Corp. 18. dem imaginem trasformentur a claritate in claritatem, tanquam a Domini fpi- 1.Cor. 5 15. ritu , - O' vivant ei , qui pro iplis mor- Ioa 10. 18. tuus eft , - qui folus vitam æternam de. loan io io dit eis ; - ut vitam habeant , & abundantius habeant.

K 4

# Colloquio XIX.

l', che voi siete il Dio del mio cuore, e tutta, e l' unica mia parte, che bramo nell' eternità, e perchè voi solo siete la vera luce dell' anime. • Questa è la ca-

gione, per cui ficcome il cervo sospira la limpida sonte, così l'anima mia anela a voi, e va dicendo: quando sia, Signore, che venga, e comparisca alla vostra amabilissima Divina presenza ? \* Impercochè, se tutte le nostre speranze in Cristo non avessero da oltrepassare i consini di questa vita presente, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini, perchè la sorza; che qui sentiamo delle vostre attrattive, quando avesse a restare delusa del conseguimento, si can-

gierebbe in un tormento spietato.

(6) Chi dunque mi vi addita, dolce fratello mio, secondo l'umanità, mentre state suggendo dal seno di questa madre mia tenerissimi affetti, de' quali, come Dio, non eravate capace; onde io ritrovandovi uscito suori di voi stesso, possa abbracciarvi, e baciarvi in queste spoglia abbracciarvi, e baciarvi in queste spoglia mortali: prendervi per quella banda, che vi sa feiate prendere, e condurvi dentro la mia fragile casa, o in cui mi avete creato un uomo inesterminabile, e immortale, per ragione dell'anima fatta a imagine, e similitudine vostra. Poi mi diceste, che mi salverete con una salute eterna per la vostra Divina virtù, o perchè siete un Dio Redentore, e Liberatore dell'uomo.

(c) Con-

(\*) Concedereni dunque di stare sempre infieme con voi; \* giacchè è tolto via quel rerribile impedimento del peccato, che quale insuperabile muraglia me da voi divideva. \* Ponetemi poi a voi vicino, \* giacchè scherzando con tutte le altre cose, che iono nel giro della terra, voleste, che sosse volta delizia, stare in compagonia de' figli degli uomini, \* de' quali perciò vi faceste Padre, \* perchè avessero l'onore di divenare vostri figli, e come figli, eredi ancora di Dio, ed eredi insieme con Cristo.

(d) Via fu, caro Signore, dopo così ineffabile benefizio, è ben di ragione, che dal voftro eccelfo trono facciate fcendere una fiamma celefte a penetrarmi fin dentro l'offa, perchè apprenda quella fcienza divina, \* e quell'alto lume, che aver non poffo dentro quefte tenebre, e quest'ombra di morte, in cui mi rittovo.

te, in cu

(e) Da questa fiamma cinto fra il lume, e fra l'ardore, e da sò bel fuoco condotto tornerò a nascere da voi, " da cui chi rinasce, non teme più il mondo; ma lo attacca, e lo vince: " soffre le sue perfecuzioni, e non s'abbatte, " perchè la carità di Cristo lo regge, e lo fa vivere un'altra vita, che non è più vita umana, "ma tenendolo saldo nell'amore, lo tiene fermo in Dio, e fa che tenga Dio dentro di te. " Attzi lo va trasformando in Dio con farlo passare da lume in lume portato 'dallo spirito del Signore, " perchè viva solamente a quegli, che per lui è morto, " e che solo può dare l'eterna vita, che è vita vera, e vita, che abbonda di tutte le più secte delizie in eterno."

# Et spiritu principali confirma me .

#### QDE XX.

Eh! vieni eterno Nume, Fonce perenne, e lume, E il cor di voglia ardente M'accenda il tuo poffente Spirito principale,

Per cui l'alma rilale.
Della giuftizia al foglio,
E il fier nemico orgoglio.
Di Fede armata espugna,
Alla terribil pugna
Pronta, robusta, e forte,
Al paro della morte.

(b) Forte a fuggire il male:
Forte con pena uguale
Ad afpre, e dure tempre
A gafligarlo fempre:
Più forte nell'amore
Del dolce fuo Siguore;
Talchè fra quanti fono
Quaggiù Monarchi in trono,

E fra

E fra gli eletti cori Del Cielo abitatori, Non fia chi lei mai possa Tener da Dio rimossa. Deh! venga il santo Nume Fonte perenne, e lume;

- (e) In Lui vivrà foltanto,
  Ch'è un ben , che non è quanto;
  Ma è un infinito bene,
  Che tutto il ben contiene.
  Vivrà con cuor , che ferve,
  Ma nel fervir più ferve,
  Portata dall'intenfa
  Sua caritade immenfa.
- (d) Perciò tutte l'inchieste
  Di goder la celeste
  Bella magion di Dio
  Nascon da tal desto:
  Perciò il tuo spirto io bramo,
  Lo chiedo, e lo richiamo,
  Perchè in me più non sia
  La vita, vita mia,
  Ma viva in me quel Nume,
  Fonte percene, e lume,
  In cui rimane afforto
  Tutto l'uom vecchio, e morto:
  - (e) Poi forge, e si riveste
    Di pura e immortal veste,
    Sì nuova in fantitate,
    Giustizia, e veritate,
    Che pone nell' oblio
    Tutt' altro, suorchè Dio.

## Colloquium XX.

\$, Ecclef,

4, 25, 4, 8,



Eni, veni dilecte mi, « Fons vivus, ignis, charitas, & spiritalis unctio, -- factus fortitudo pauperi, quia spiri-

tus robuftorum , quali turbo impellens parietem , præcipitabit mortem in fem-Ecel 4. 13. piternum , - & expugnabit inimicos no-Heb. 11. 33. firos , -- ut per fidem vincamus regna , operemur iustitiam, adipiscamur repromiffiones, facti fortes in bello, - a Fi-G41 5 6. de , que per charitatem operatur , que fortis eft , ut mors . Rom. 13 10. (b) Dilectio enim malum non opera-Sap. 6, 19. tur , ... imd eft cura difcipline , & custodia legum, que est consummatio incorruptionis : incorruptio autem facit effe Rom. 8. 18. proximum Deo , - & a charitate Dei neque mors , neque vita , neque Angeli ,

Rem. 8. 18. proximum Deo, - & a charitate Det neque mors, neque vita, neque Angelia, neque principatus, neque virtutes, neque inflantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos feparare. PE 118 127 (c) In iplo ergo vivet anima mea, &

lauda-

laudabit eum , - quoniam non est finis 160 2. 7. shefaurorum eius ; - In agnitionem enim Col. s. s. 3. mysterii Dei Patris , & Christi Ielu funt omnes thesauri sapientia, & scientiæ absconditi . - Anima mea illi vivet , & Pf 11. 31. femen meum ferviet ipfi, - per charita- Rom. s. s. tem eius, quæ diffusa est in cordibus no-Rris per Spiritum Sanctum , qui datus est nobis.

(d) Ided unam petii a Domino, hanc Pf 16. 4. requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ, ut videam voluptatem Domini : -- Ided peto, Pf. 103 30. se emittas fpiritum tuum , - quie fpiri- Pf 142. 10. tus tuus bonus deducet me in terram rectam, - in qua anima mundo mortua Col. 3. 3. eft , & vita eius abscondita est cum Chrifto in Deo , - O vere potest dicere : Vi- Gal a. 20. vo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus , - Fons vivus , ignis , cha- s Eccles. ritas . - in quo vetus homo noster simul Rom . . crucifixus eft, ut destruatur corpus pec-

(e) Convivificavit postea nos Deus, & Eph as 6. conresuscitavit in Christo , - ut renove- Eph 4. 15. mur spiritu mentis, & induamus novum hominem, qui secundum Deum creatus eft in iuftitia , & fanctitate veritatis : -propteres omnia detrimentum feci , & ar- Phil. 3. 8. bitror , ut ftercora , ut Christum lucrifaciam .

# Colloquio XX.

Enite, diletto dell' anima mia fonte di purità, fuoco di carità, e fiprituale unzione, re fiare la mia fortezza, perchè il vottro fiprito robufto a guifa di

un turbine, che rovescia le muraglie, precipiterà la morte, e ed espugnerà tutti i nostri nemici, e facendomi per virtù della Fede talmente sorte nella battaglia, che disprezzando anche i regni, opererò sempre la giustizia, e acquisterò le promesse di empre la giustizia, e acquisterò le promesse di acquisterò le promesse de de sessione de la carità, e che giunse so no a superare la morte.

(b) Imperocchè ben fi fa, che l'amore non folo non commette alcun male, \* ma fludia fempre di frenarlo colla dicipina, e coll·ofervanza delle leggi divine, in cui confilte il compimento dell'incorruttibilità, per cui l'uomo più a Dio s'avvicina. \* Dall'amor poi di Dio a questo fegno giunto, non v'è più forza alcuna, ne di compimento dello per di compimento dell'incorruttibilità, per cui l'uomo più a di compimento fegno giunto, non v'è più forza alcuna, ne di compimento fegno giunto, non v'è più forza alcuna, ne di compimento fegno giunto, non v'è più forza alcuna e ne di compimento dell'incorre d

nè in cielo, nè in terra, che poffa distaccarlo. (c) In Dio dunque viverai, anima mia, e lo loderai in eterno, \* perchè i suoi tesori non hanno mai fine, \* e tutti i tesori della scienza e sapienza di Dio stanno rinchiusi nella cognizione de' misteri di Dio Padre, e di Cristo Salvatore. \* Vivrai sì, anima mia, in Dio, e tutto ciò che vive in te, servirà a lui " con quell' ardore di carità, che egli ha sparso ne' nostri cuori per virtà dello Spirito Santo, che con tanta liberalità ci ha egli donato.

(d) Per questo solo fine vi chiesi, mio Dio, e vi domanderò sempre questa sola cosa : di abitare nella vostra casa in eterno, e vedere la vostra eterna felicità. \* E per questo solo fine domando, Signore, il vostro spirito, \* perchè dal vostro solo ipirito di bontà pieno, posso ancora adesso esser ivi condotto, "dove l'anima mia morra al Mondo, viva nascosta con Cristo in Dio, \* e dir possa : vivo io, non più io, ma in me vive Cristo, \* mio fonte, mia vita, mio fuoco, mia carità, " in cui, e per cui è stato crocifiso il mio nomo vecchio, per distruggere il corpo del peccato, che vive in quello.

(e) Poi avendomi voi ravvivato, e fatto risuscitare con Cristo, \* colla rinnovazione dello spirito mi sono rivestito d' un uomo nuovo, formato a genio vostro nella giustizia, nella santità, e nella verità. \* Ond' è che adeffo stimo ogni cofa del mondo come mio danno, e reputo come fango, non avendo altra premura, se non del

mio Signore Gesù Cristo .

# Docebo iniquos vias tuas.

#### ODE XXI.



I questo spirto pieno, E tutto da me alieno M'accenderò di zelo, E sopra il mortal velo Farà suonar mia cetta

(b) Di te parlerò sempre
Senza, che si distempre
Giammai la voce mia,
O giorno, o notte sia.
Parlerò di tue vie
Giuste, clementi, e pie:
Insegnerò agl'iniqui
I tuoi costumi antiqui,
Costumi di pietade,
Noti a ciascuna etade,
Lor narrerò, ch' è dolce
Lo spirto tuo, che molce
Ogni dolore interno
Con un vigor superno,

(e) A tut-

(e) A tutti i tuoi nemici
Dirò, che i più infelici
Son quei, che non verfaro
Stille di pianto amaro,
Che tu benigno poni,
Quafi graditi doni,
Dinanzi al tuo cofpetto
A prenderne diletto.

(d) Dirò, che del tuo sidegno
Quando folgora il fegno,
E il tuono fier minaccia,
In van dalla tua faccia
Il reo sugge, e s'asconde:
Scampo non speri altronde,
Che a tua pietade intorno
Con fare a te ritorno;
Il cui nome per l'etra
Farà suonar mia cetra.

(e) Dirò, che un cuore umfle Mai non avesti a vile; Che sol la sua grandezza I superbi disprezza, Disperde, ed abbandona, Nè pace agli empi dona.

(f) Dirò, che ognun, che gusta
La tua Clemenza augusta,
Si sentirà tal piena
Nell' alma a darne lena,
E a inondarla d'affetto,
Che dolce ugual diletto
Non avrà mai provato
Uomo nel mondo nato.

Col

# Colloquium XXI.

2 Reg 23 2. (a)



Uid spiritus Domini locutus oft per me, & sermo ejus per linguam meam, zelo zelatus sum pro Domino Deo. -- & sive in

mino Deo, — & five in corpus nelcio, — cantabo, & plalmum dicam . Dicam : Exurge platterium , & cithara , exaltare fuper cœlos Deus , & faper omnem ter-

dabimini, quæ largitus elt fecundum indulgentiam fuam, & fecundum multitupt s. 6. dinem mifericordiarum fuarum, - quæ Eesta 27. a fæculo funt; - fpiritus enim ejus fuper Pt. 67. 8. mel dulcis, - & dabit virtutem, & fortitudinem plebi fuæ.

sag. 3. 11. (e) Sed qui abiicit fapientiam, & di-PC 73. 27. sciplinam, infelix est: - O qui elongant se a

fe a te, peribunt , - quoniam tu laborem, Pr. 10. 14. & dolorem confideras , - & ponis lacry- Pf. 55. 9. mas in conspectu tuo ; -- lacrymæ fiqui- Ecel 35.18. dem ad maxillam descendunt , & a maxilla ascendunt usque ad cœ'um, & Dominus exauditor non delectabitur in illis. (d) Judex autem juffus , nisi conversi Pr.7. 12.13. fueritis, gladium suum vibrabit : arcum fuum tetendit , & paravit illum , & in eo paravit vala mortis, - ergo quo ibo 2 Pf. 138. 7. spiritu tuo? & quo a facie tua fugiam?prefertim cum clames : revertere ad me , ler. 3. 1. & ego fuscipiam te : - ecce iratus es , & Pf. 59. 3. misertus es nobis. (e)" Ideo fperavi in te , & dixi : Deus Pf 30.15.16 meus es tu : in manibus tuis fortes mex:quia milericordia tua magna est super Pr. 85. 13. me : - quia tu populum humilem falvum Pf. 17. 28. facies : .. quia semper exaudivit pauperes Pf. 68. 34. Dominus , & vinctos suos non despexit ;inimici vere tui , Domine , peribunt , & Pf. 91. 10. dispergentur omnes, qui operantur iniquitatem , -- quia non est pax impiis . 16a 48. 22. (f) Si tamen gustastis, quoniam dulcis 1. Pet 2 3. est Dominus : .. Suavis universis , & mi- Pf. 104. 9. ferationes ejus super omnia opera ejus, - Cant. s. 1. inebriabimini chariffimi - ab ubertate do- Pf 35. 9. mus fuz , -- & rurfus menfuram bonam , Luce 6.69. & confertam , & coagitatam , & supereffluentem dabunt in finum vestrum . quia inquirentes Dominum non minuen. Pt 13. 11.

tur omni bono .

Col-

# Colloquio XXI.



O spirito vostro, o Signore, da cui mi avete investito, e le vostre divine parole, che avete po sto nella mia lingua o mi hanno tanto riempiuto di zelo pel vo-

ftro onore, " che come non avessi più corpo, ma fossi tutto di spirito " canterò sempre, e salmeggerò le vostre virth: sveglierò il faltero, e la cetra, per sar risonare la vostra grandezza sopra tutti i cieli, e la vostra gloria sopra tutto il giro della terra.

(b) La mattina, e la fera, e ful mezzo di narrerò. e annunzierò a tutte le generazioni la vostra santa verità, e non tacero ne giorno. ne notte. \* E perche tutte le vie del Signore consistono nella misericordia, e nella verità, dirò agl' iniqui : ceffate d' operare iniquamente contro ogni lume di ragione, e informatevi degli antichi costumi pieni di sincerità, ed onore, \* e per invogliarvi dell' opere oneste, e belle, rammentatevi delle miserazioni del Signore, sparse largamente con grande indulgenza sopra, tutte le nazioni , a feconda delle fue infinite misericordie, che non hanno nè principio, nè fine , \* e vedrete , che egli è pieno di uno spirito doice più del miele , che riempie tutti di vigore, e di fortezza.

(e) Che se poi ostinati ributtar voleste da voi la sapienza, e l'erudizione, vi renderete infelici per sorza, e perchè tutti quelli, che si allontana-

no da lui, periranno. "Quando per altro i peccatori, che fi affliggono, e fi dolgono, fono appreffo lui in molta confiderazione, "perchè egli tiene l'empre avanti di fe le loro lagrime, "le quali nell' atto fleffo, che fcorrono fu le loro guancie, dalle guancie falgono al Cielo, e prefentando uno fpettacolo di diletto agli occhi del Signore, impetrano da lui quanto chiedono.

(d) E se piuttosto di convertirvi al lume di queste verità, speraste di suggire dalla sua spada sguainata, e dal suo arco telo, in cui sta preparato
il colpo di morte, \* lo sperate in vano, e per
vostro peggio, \*mentre Dio anche quando minaccia, invita, e si sa intendere, che è pronto a
ricevere i peccarori, \* per farsi conoscere un Dio
misericordioso, anche quando è sdegnato.

(e) E' dunque troppo solle chi non spera in lui, e non pone la sua ventura nelle sue mani e essendo canto grande la sua misericordia, e che salva tutti gli umili, e claudice i poveri, e non disprezza i peccatori. e Fulmina bensì i protervi, e distrugge quelli, che vogliono continuare nell'iniquità, e perchè cogli empi Dio non può mai aver pace.

(f) Ah se si gustasse quanto il Signore è dolce e e soave a tutti, e come le sue miserazioni superino tutte le altre opere sue! referemmo inebriati dalle consolazioni, e di cui è piena la fua casa cesselte, e dove si pone in seno ad ognano una misura buona, piena, calcata, e soprabbondante, e perchè chi cerca il Signore, ottiene ogni bene, nè ha che desiderare di più.

L<sub>3</sub>

## Et impii ad te convertentur

#### ODE XXII.

Er allettare gli empi
Con voci, e con esempi
A ritornare al core,
Dirò: che il santo Amore
Si spande da per tutto,

Qual' eminente frutto Vasto, alto, e se spazioso, Che abbraccia, come sposo Chi a' rami suoi s' assida, E all' ombra lor s' annida, Che il giro della terra Tutto circonda, e serra.

(b) In udir quanti fono Quei, cui fi diede in dono, Qual' empio inceraggito Io non vedro pentito?

(e) Perciò della mia floria Io vo' lasciar memoria, E con mia penna in carta Vo' far, che vada sparta

Per

Per tutto il mondo intero A disvelare il vero : A dar riparo al danno . Che a i mal fedotti fanno Le strade mie perverse A sante leggi avverse. Così giustizia vuole, Che la rubata prole Al Salvator dell' alme Io renda, e sì lo calme; Tutri cercando i modi, Onde l' empio si inodi Da' lacci dell' errore, E torni al fanto amore. Che è sparso dapertutto, Quale eminente frutto .

(d) Spero dunque contento
Vedere a cento a cento
Dalla fua grazia mossi,
E dal dolor percossi,
Vinti prosstrarsi poi
Gl'iniqui a' piedi suoi
(e) Qual'allegrezza mai,

Mio cor, tu proverai,
Se Dio di te si vale
A riparare il male?
Pur sino a ral favore
Dio irnalza un peccatore
Cangia un lasso rubello
In figlio d' Istraello,
E del giusto più degno,
Anco antepone al Regno.

6.5

- 4

# Colloquium XXII.



Enite filii , audite me : timorem Domini docebo vos , .. ut possitis comprehendere , quæ fit latitudo, & longitudo, &

fublimitas ; & profundum supereminen-Pf. 11. 10. tis charitatis , - per quam fperantem in Domino misericordia circumdabit, - qua-16 61. 10. fi sponsum decoratum corona , - & Sub Bett 14.16 ramis ejus , qui morabitur , protegetur a fervore : & requiescet in gloria - sub Com. s. ; umbra illius , quam desideraverat , -Ect 14 11. Quia ita extendit ramos fuos , - ut mi-Pr. 118. 14. sericordia Domini plena sit terra. PC 18. 7. (b) Non est, non est, qui se abscon-Rom. 10.12. dat a calore ejus, - nam idem Dominus omnium : dives in omnes , qui invocant

an. s. sp. illum . - Poenitemini igitur , & vos convertimini , ut deleantur peccata vestra .

(e) Es ut fciatis", & credatis mihi , - ta. 43. 10. venite , audite , & nurrabo , quanta fe. Pf. es. 16. eit Deus anima men : - quia eripuit ani- Pr. 114. 8. mam meam de morte : oculos meos a lacrymis: pedes meos a lapíu . - Scriban- Pf 101. 19 tur hac in generatione altera , & populus , qui creabitur , laudabit Dominum . . Sic obediam pracepto: Recupera proximum Beel 19.17. tuum fecundum virtutem tuam , -- & in- Ler 6. s. regra partem Domino, cui damnum inguleras ; - Justum est enim reddere ani- Esse stas mam pro anima , . & in omnibus præbe- Th. s. >. re seiplum exemplum bonorum operum, ut derelinquat impius viam fuam , & vir in st. 7. iniquus cogitationes suas , & revertatur ad Dominum . (d) Sie fluent ad eum omnes gentes : th. s. s.

(d) Sie fluent ad eum omnes gentes: th. s. s. & ibunt populi multi, & dicent: -- venite adoremus, & procidamus: & ploremus ante Dominum, quia infe eft Deus nofter, & nos populus ejus, & oves

manus ejus .

(f) O quam bene exultabo in falutari R. 9.14.16.
tuo, Domine, qui exaltas me de portis
mortis, ut annuntiem omnes laudationes
tuas in portis filiz Sion. - Propteres temuifti manum dexteram meam, & cum
gloria fasfeepifti me, - quis potens et Man. 1. 2.
Deus de lapidibus illis suscitare filios
Abraha: - ecce quemosdo publicani, & Man. 1.3.
meretrices pracedent justos in regnum
cerlorum.

Col-

# Colloquio XXII.

Ome non ti arrenderai , anima mia alle voci del Signore, che i' invita col dolce nome di figlia ad afcoltare la dottrina del 140 fanto timore, acciocche posta

comprendere ; quale , e quanta fia la latitudine . la longitudine, la fublimità, e la profondità della fua carità eminentiffima, \* per cui, le in effo speri, sarai circondata dalla misericordia, a guisa di una sposa ornata di corona : \* e se sotto le sue ali fifferai l' abitazione, farai protetta dall' ardore delle passioni, e riposerai vittoriosa o sotto l' ombra fospirata della misericordia istessa , \* che tanto fi fpande per cagione de' vafti fuoi rami . che ben può dirfi effere tutta la terra piena di 

(b) Ah! che non vi è alcuno, fovra di cui non si sparga il-suo benefico ardore; \* poiche il Dio delle misericordie è lo stesso Signore di tutti', ugualmente ricco di grazie per tutti quelli, che a lui fanno ricorfo . Basta dunque pentirsi . e convertirfi a lui , e subito si scancelleranno i nostri peccati.

E perchè non vi sia chi ne dubiti , venite, e ascoltatemi, che io voglio narrarvi, quante beneficenze ha praticato Dio all' anima mia. Egli l'ha tolta dalle fauci della morte : ha liberato i miei passi da nuove cadute ; ed ha stagna-

171

to fugli occhi miel il pianto . Deh l'a parga questa mia storia per tutte le genti, che verranno delle generazioni strume , e appresso loderanno, e benediranno in udirla il Signore . E tu, anima mia, avera il contento di ricuperare, in quanto puoi, il prossimo da te scandalizzato, e rifartire al Signore il danno recatogli . Imperocche ogni legge di giustizia viuole, mio Dio, che vi si renda un' anima per un altra ditivatavi, e procurando col buono esempio, e che qualche peccatore abbandoni la situ cattiva strata, e qualche iniquo, li suoi sini perversi, e ritorni a voi .

(d) Per quelto non cefferò di predicare le mifericordie voltre, perche allettate, corrano a voi tutte le genti, e tutti i papoli , e vadano dicendo l' un l'altro: "Andiamo rispettoli; e genustessi a piangere a' piedicidel Signore: nostri falli, perche egli è il sostro buono Dio; e noi siamo il suo popolo; e le sue pecorelle."

(e) Allora giubbilerà l'anima mia , o Signore, in vedervi elercitare l'ufizio di Salvatore', fino a togliere me dalle porte della more ; perchò predicar possa le vostre imiseriordie a tutte le faglie di Sionne . \* A tanto è giunta meco la vostra carità : mi avete preso per mano per levarmi dall' ignominia , e-poi mi avete collocato in un posto glorioso , \* perchà si veda ; che siete un Dio possente a mutare i duri fassi, in sigliuoli d' Abramo . \* Ecco. como i più disgraziari peccatori precederanno gli. steffi ginsti nel regno de' cieli.

# Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis mea.

### ODE XXIII.

O spirto, e santo ardore
Toglie il velo all'errore
Ei tutt' amor concede
Il bene a chi lo chiede a
De' stoo superni doni

Ad arricchire i buoni Sette ampi fiumi verfa, ¿ Entro cui l'alma immerfa Salda mantienfi fempre, Nè cangia in amar tempre; Solo di zel fi frugge Per chi rea fiamma adugge.

(b) Pur talor lo conturba
Iniquo (pirto, e turba
Tutto nel cuore il fangue;
Onde fovente langue
Quella virtù Divina,
Per: cui l'uomo s'affina,
E brama (parger fuora
L'ardor, che lo infervora:

Qual

Qual' amorofa fonte , Che quant' acqua dal monte Riceve, a mano a mano Tanta ne manda al piano. Or questo sangue affrena, Perchè non fcemi lena Alla carriera impresa Dell' alme per difesa. Fa, che io non fenta gli urti Nascosti, come furti, Di paffion tiranna, Che mentre alletta , inganna . Or la cupida brama M' ordifce iniqua trama : Ora mi trae lo sdegno D' ogni ruina al segno : Allor , come nel verno De' venti al foffio alterno Cade d' arbor la foglia, Così l'uomo fi spoglia D' ogni configlio sano, Nè tien virtù per mano. Tu dunque i fensi affrens, E fotto il giogo mena : Giacchè il tuo fanto ardore Toglie il velo all' errore . Con armonía perfetta A volontà foggetta Fa, che sia passione,

Volontà a ragione, Ragion con gran desso Sempre soggetta a Dio.

CJ

- Carl march 123

## Colloquium .

lean 16 13. (a)

Um venerit ite Spiritus veritatis, docebit omnem veritatem . = & deducet me in terram rectam . . Et iple dabit Spiritum

Luce 11 11.

16. 11.2 3. bonum petentibus le . 321 Er requiescet fuper eos spiritus Domini ; Spiritus fapientiz, & cintellectus, fpiritus confilii, & fortitudinis , spiritus fcientia , & pietatis , & replebit eos spiritus timoris

Dr in PC Domini . - Tria facit Spiritus Sanctus . Primo rectitudinem intentionis , fecundo fan-Elificat, tertio nobilitat, O facit principes . -

Priseren. Tunc annuntiabunt iuftitiam tuam in Ec-16a. 5. 14. clesia magna, - quia Dominus dedit verba fua in ore eorum in ignem , & populum peccatorem in ligna, & vorabit eos. Ezec, 1, 12, (b) At contra hunc impetum fpiri-

ores 5.4 tus , .. fpiritus fornicationis in me-Rom. 7, 23, dio mei est ; - Video enim aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis mez , & captivantem me in lege

peccati, ut non ferviam legi Dei, - & Matt. 18.34. non loquatur os meum ex abundantia cordis, - nec concrescat, ut pluvia doctri- Deu 32. 2. na mea, nee fluat, ut ros eloquium meum nee quali imber fuper herbam; nee quafi ftille fuper gramina. (c) Sed su Domine, qui dominaris po- PG 88. 10. teltati maris , & motum fluctuum eius tu mitigas , - noffras rebelles compelle vo- s. Ecclet. luntates , - & dilata greffus meos , ut Pf. 17 37. non fint infirmata vestigia mea, & per- 38 39 fequar inimicos, & confringam illos; ... Cum enim fumus in carne, passiones pec- Romot. 2. catorum , - que intrant per feneftras , lou a ge quali fur . - operantun in membris no :: io : ftris , - Nam omne , quod est in mun- 1 104 3.16. do , concupiscentia carnis est , & concupiscentia oculorum , & superbia vitæ ... bac eft iniquitas calcanei mei , quæ Pf. 48.6. circumdat me , . & inflammat cor meum , Pf. 72. 21. & renes meos . - Tune ficut defluit fo- 162 34 4. lium de vinea, & de ficu , defluet cor meum , -- & velut quercus defluentibus In 1. 1. foliis , - fic derelinquit me virtus mea. Pf. 72. 10. (d) . Confige ergo timore tuo carnes Pf 118 220. meas , -- ut desideria carnis non perfi- Gal 5. 16, ciam , - & bec prudentia spiritus erit Rom & e. vita , & pax : -- pax , quali carmen mu- Ezec 33.34. ficum , quod fuavi , dulcique fono canitur ; - Nam ait Apoftolus , fi fpiritu Rom. 8. 13. facta carnis mortificaveritis, vivetis; -Iuftum eft enim subditum effe Deo . 2 Mac 9, 12.

Col-

## Colloquio XXIII.

(\*) Llora, che sopravviene all' uomo lo spirito del Signore, che è la sessa vitte de la verità, e gli addita le vie rette, e giuste; o poi se coopes

ra, gli si aggiuene uno spirito d'amore, che al ben sare lo inclina, "e finalmente si ferma sopra di lui con perseveranza uno spirito principale, che lo riempie di sapienza, di intelletto, di consiglio, di sortezza, di scienza, di pietà, e di timor di Dio. "Queste tre grandi opere la lo Spirito Santo nell'anime: Prima purifica la loro intenzione, e la fa retta; secondo santisca la loro ontenzione, e la fa retta; secondo santisca la loro ontenzione, e la fa tutto, e persevante. "Allora si affligge l'uomo giusto nel vedere tanti prevaricatori "perchè si sente acceso dalle parole di Dio, come da un suoco, con cui vorrebbe abbruciare, al paro dell'aride legna, i peccatori.

(6) Ciò però non oflante contro l' impeto di quefto triplicate fiprito \* fento dentro di me, mio Dio, lo fiprito della concupificenza, \* per cui provo ne' fensi mici un' altra legge ripugnante alla legge della ragione, che voi rebbe condurmi nella legge del peccato, per distogliermi dalla legge vostra; \* acciocchè mancando l' abbondanza dell'affetto nel mio euore, mancaffero ancora le parole nella mia bocca, e ceffaffe in me ogni germoglio della vostra santa dottrina, nè più per mio mezzo scorresse la vostra eloquenza sopra l' anime a guisa d'una pioggia, che innassia l'erbe,

e fa vegetare le piante bambine.

(c) A voi dunque, o Signore, che frenate i mari, e le tempeste \* tocca a reprimere gl' impeti della volonta rubelle, e a rinvigorire il mio fianco , e perchè non Seno arrestati i miei passi dal perleguitare i vostri nemici, ed abbatterli. Poiche finche fiamo in questo corpo, gl' incentivi del peccato, \* che entrano come ladri per le aperture de' sensi, poffono molto nel nostro sangue .\* e non effendovi altro nel mondo, che fenfualità, avarizia, e superbia, \* io sono sempre insidiato dalla loro iniquità, in mezzo a cui vivo, e il mio cuore, e i miei sensi non possono a meno di sentirne l'impressione . Per questo temo , che come cadono per la ficcità le foglie della vite, e del fico, così cada il mio cuore, e come resta spogliata la quercia della sua verzura, \* così io resti spogliato della vostra virtà.

(d) Dunque inchiodate, Signore, con il vostro timore la mia carne, perchè non eseguisca mai i suoi desideri . . In questa maniera prevarrà lo spirito, e si conferverà in me la vita, e la pace, \* che mi terrà più lieto di qualunque ben concertata mufica, accompagnata da foavi, e dolcissimi suoni ; effendo verissimo , che la vita confifte nel tenere la carne foggetta allo spirito, . 

M Et exul-

# Et exultabit lingua mea iustitiam tuam.

#### ODE XXIV.

Uesta perfetta ealma
Dona, Signore, all'alma;
Talchè possa infegnare
La verità, che appare
Con luminoso aspetto
In chi le dà ricetto.

Allor con certa scienza
Dirò, che penitenza
A tal guitizia ascende,
Che al cuore umano rende
Più bella l'armonsa,
Che non godeva in pria.
Dirò, che questa sola,
Qual madre, lo conola,
E fa tranquillo, e allegro
Il cuor dell' uomo integro,
Così vedrò fedele

E Giuda, ed Ildraele
Entro del tuo confine;
E tutte le vicine,

E le lontane genti Al suon di questi accenti Dal Dio d'ogni virtute Conosceran salute.

(e) Faran, che fieno dome In virtù del tuo nome Le paffioni inique, Che fono fere autique. Questa perfetta calma Hai da donare all'alma.

(d) Vinto farà l'ardire
Del cieco uman defire,
Che con due fquadre orrende
L'anima affale, e offende:
D'una il piacere è duce,
Ira l'altra conduce;
Poichè amor di giuftizia
Contro di chi la vizia
Darà all'alma fmarrita
Nuovo vigore, e aita.:

(e) Armata di tua grazia,
Cui non preval difgrazia,
Intimerà battaglia,
E quanto più travaglia,
Griderà a te, Dio forte;
Libera noi da morte,
Perchè fenza timore
Serviamo al Dio d'amore.
Che nell' eterna vita
Ne renderà compita
Dell' ofte la vittoria
Con libertà di gloria.
Ma

Col-

## Colloquium XXIV.

PC\$5.12.13 Confitebor tibi Domine in toto corde

Etus error abiit, fervabis pacem mibi : pacem , quia in te speravi . --Tunc annuntiabo veritatem tuam in ore meo. .

meo, & glorificabo nomen tuum in zternum : Quia misericordia tua magna est fuper me , & eruisti animam meam Pf. 70. 80 ex inferno inferiori . -- ut cantem gloriam tuam, tota die magnitudinem

Pr 70 14.21. tuam , - O adiiciam fuper omnem laudem tuam , and iterum conversus con-Ifa 66, 13, folatus es me, - quomodo fi cui ma-

ter blandiatur.

ler 11. 16. (b) Sic loquens in diebus illis falvabitur Iuda, & Serutalem habitabit confiden-16a 60 3 4 ter . - & filii tui de longe venient ,

Pf 45.9.12. & filiæ tuæ de latere furgent , - O' dicent : Venite , & videte opera Domini:

Domi-

Dominus virtutum nobiscum, susceptor noster Deus Iacob.

(e) Es ided in te inimicos nostros ventilabimus cornu, & in nomine tuo ípernemus insurgentes in nobis, -- & non Rom. 6.12.
regnabit peccatum in nostro mortali corpore, neque obediemus amplius concupiscentiis eius, -- quia tu cesare facies Basa, 4-35.
bestias pessimas de terra.

(d) Itaque abstinebimus nos a carnali- Pecititi.
bus desideriis, quæ militant adversus
animam; — bella enim, & lites, non see a. .
nista est vita hominis super terram: —
Abstinebimus, — quoniam Dominus des - 50° 5.17.
tera sua teget nos, & brachio sancto
suo defendet nos: sumet scutum inexpugnabile æquiatem; — & dabit virtutem, 16 69, 36.
& fortitudinem plebi suæ.

& fortitudinem plebi suz.

(e) Tu ergo, fili mi, consortare in Time 1.1.
gratia, quz est in Christo Iesu: labora,
sicut bonus miles Christi, nam qui certat
in agone non coronabitur, nisi legitimè
ecrtaverit, - & ad Dominum, cum tri- PC 119 1.

bulatus fueris, clamabis: - apprehende Pf. 14. 2. arma, & fotum, & exurge in adiuot rium mihi, - & rurfus: libera nos a Matt. 6 11. malo, - ut fine timore de manu inimi- Luzz. 24. corum nostrorum liberati ferviamus illi, - per quem creatura liberabitur a fervitute Rom 8. 21. corruptionis in libertatem gloriz filiorum Dei.

 $M_3$ 

## Colloquio XXIV.

Oiche, mio Dio, avete già difeacciato da me tutti i mici antichi errori, ferbatemi in una perfetta pace, che in voi folamente io spero, onde possa colla mia

lingua annunziare a tutti la vossita verità, " e consessitare di cuore, gloriscando in eterno il vossitro nome; che io lopra di me hosperimentato la vostra grande misericordia, quale mi ha cavasto suori dal più prosondo losseno, " e ha rioredinato talmente le mie potenze, che adesso non trovo altro piacere, che cantare tutto giorno la vostra gloria, e la vostra grandezza," con desiderio d'aggiugnere sopra tutte le vostre lodi questo gran satto, che vi sete mosso a pieta di me, sino a consolarmi colle vostre carezze, " in quella guisa appunto, che un'amorosa madre accarezza il figlio suo.

(b) A questo racconto spero, che verrà un giorno, in cui il popolo di Giuda si salverà, e quello di Gerusalemme si fiderà di voi: é e tutte le genti da tutte le parti si moveranno \* per desiderio di vedere le opere vostre, e consacrarsi a voi, e e godere a voi unite il benesizio delle vostre posfenti misericordie.

enti miiericordie

(c) A ta-

(e) A tale effetto da voi armati discacceremo d'accordo i nostri nemici , e nel vostro nome disprezzeremo i loro affalti, \* e non si attaccherà più il peccato al nostro corpo, nè più ci arrenderemo alle fue concupifcenze; \* perchè voi terrete in freno le pessime fiere delle passioni, che fanno le loro scorrerie su questa bassa terra, di cui siamo impastati.

(d) Ci afterremo dunque da tutti i carnali defideri, che militano contro l'anima, \* e che eccitano colle concupifcenze anche le riffe, e gli fdegni , \* per cui la vita dell' uomo è una continua battaglia. \* Imperocchè voi , Signore , colla vostra destra ci riparerete, e con il vostro santo braccio ci difenderete, adoperando lo scudo inespugnabile della vostra giustizia, \* e dando vigore,

e forza anche ai più imbelli .

(e) Or prendi coraggio, anima fedele, figlia di Dio, nella grazia del tuo Salvatore: Portati da valoroso soldato di Cristo, perchè chi combatte nella giostra non vien coronato, se non si porta con bravura . Quando ti vedrai in grave pericolo, grida al Signore, e digli : " Via fu, impugnate l' armi, imbracciate lo scudo, e venite a soccorrermi : \* liberatemi da questo grave pericolo , \* acciocchè tutti d' accordo fenza alcun timore, usciti dalle mani de' nostri nemici serviamo a voi , \* che libererete un giorno le creature dalla schiavitù del corpo corruttibile, e mortale, e dalle loro prave inclinazioni, per collocarle nella libertà gloriosa de' Figliuoli di Dio.

## Domine labia mea aperies .

#### ODE XXV.

(a) R Di

R tante maraviglie
Di tua potenza figlie,
Signor, che da te spero
Nasconde alto mistero:
La via della salute,

La grazia, e la virtute, Che a' peccator si dona, E a' giusti sa corona.

(b) Lo spirto, che rileva
L'abietto, e che solleva
Il debile, e l'infermo,
D'infidiati schermo:
Che l'infranto ristora,
E il languido invigora:
Che cerca lo smarrito,
Ritrova il già perito:
Che il valido protegge,
E il fano guarda, e regge.

(c) Maii processora di consultatione della c

(e) Ma più per maraviglia S'inarcano le ciglia, Se ciò, che stolto estima
Il mondo, ha in pregio, e stima,
E sol lo tragge, e alletta
Semplicità negletta;
Onde il forte pospone,
L'ignobile antepone,
Perchè sol n'abbia onore
L'Immenso Facitore.

(d) Tanto flupende cose,
Ed altre ora nascose,
Doni di sapienza,
Potere, e provvidenza,
Di benesico amore,
Giulizia, e non rigore,
Che al bene del creato
Rimiran d'ogni lato:
Tutte nascon da un' opra,
Che sia d'ogn' altra sopra.

(e) Questa con l'arpa al fianco
Bramo annunziar pur anco:
Ma con quai degni accenti;
Se l'opre tue possensi
Lingua ridir non vale;
Nè tanto in alto sale?

(f) Tu sciogli le mie labra,
E questa lingua scabra
Tu rendi a me faconda,
Tu falla degna, e monda,
Perchè tutta si snode
Ad annunziar tua lode,
E l'alte maraviglie
Di tua potenza figlie.

### Colloquium XXV.

1. Cor. 1. 7. (4)

Oquimur Dei sapientiam in mysterio, quæ abscondita est, quam prædestinavit Deus ante sæcula in gloriam no-

Pf. 18. 15. ftram:; — quis milericordia, & veritas Pf. 83. 12. præcedent faciem tuam; — Et sideò milericordiam, & veritaem diligit Deus: gratiam, & gloriam dabit Dominus.

Rom 8. 16. (b) Et ipfe Spiritus testimonium reddit fipiritui nostro, quod sumus filii Dei ,-Esee 34. 15. quia ipfe aii: Ego pascam oves meas: 16. ego eas accubare faciam; quod perierat, requiram, & quod abiectum erat, reducam, & quod confractum suerat, alligabo, & quod infirmum suerat, consolidabo, & quod pingue, & forte,

custodiam .

(c) At

(e) At quod maius est: quæ stutta sunt 1-car.12.
mundi, eligam, ut confundam sapientes, & infirma mundi, ut confundam
fortia, & ignobilia, & contemptibila,

fortia; & ignobilia; & contemptibila; & ca, quæ non funt, ut ca, quæ funt, deftruam; ut non glorietur omnis caro in conspectu Dei; — cui soli Regi sæ-1741.137. culorum immortali; & invisibili honor;

& gloria :

(d) Hee, & alia multa abfondita mar sed 43 M. iora his, -- generatio, & generatio laur rices 43. dabit; & potentiam tuam pronuntiar huber : magnificentiam fanctitatis tuz loquentur: memoriam abundantia fuavitatis tuz eructabunt, & iuflicia tua exultabunt; quia miferationes eius fuper omnia opera eius.

(f) Dominus ergo aperiat nobis ostium [col. + 1.]
fermonis ad loquendum mysterium:

Tume decantabimus, Domine; nomen [sup. 10. 31.]
fanctum tuum, & victricem manum
tuam laudabimus pariter, quoniam Sapientia aperiet os mutorum, & linquas infantium faciet difertas.

## Colloquio XXV.

S

E maniere diverse, colle quali la sapienza di Dio, a noi impenetrabile, ha predessinato ab eterno la nostra gloria, sono un mistero. \* Questo però sappiamo, che

la mifericordia, e la giustizia unite sono sempre le foriere di Dio, e e che dalla misericordia, e dalla giustizia, a Dio si care, deriva la grazia

a' peccatori, e la gloria a' giusti.

(b) Di là pur deriva quello spirito, che fa testimonianza al nostro spirito d' esser noi figliuoli di Dio, \* dicendo Dio stesso : lo sono, che pasco le mie petorelle, che le faccio giacere appresso di-me, che ricerco quel, che era perito, che riconduco all' ovile quel , che era sbandito , che ricongiungo quel , che era franto , e spezzato, che risano quel, che era infermo, e serbo con gran custodia quel , che è sano , e sorte . (c) Ma quel , che fa più stupore si è , che io eleggo quel, che al mondo sembra folle, per confondere i sapienti, e quel, che sembra debole, per confondere i forti, e quel, che sembra più vile , e disprezzevole , anzi quello , che non conta per niente, come se appunto non vi fosfe, per distruggere quelli, che sono, acciocchè l' uol' uomo non trovi maniera di gloriarsi d' avanti a Dio, a cui solo, come a Re di tutti i secoli immortali, ed invisibili, si dee l'onore, e la

gloria .

(d) Queste, e molte altre cose nascoste di quefte maggiori \* faranno lodate da tutte le generazioni, che racconteranno la possanza del Signore : narreranno la magnificenza della fua fantità : rammenteranno a bocca piena l'abbondanza della sua dolcezza, e giubbileranno nella sua giustizia, perchè le sue miserazioni sono sopra tutte le altre opere fue.

(e) Questo cantico nuovo io cantar voglio a voi , mio Dio, e voglio salmeggiarlo sopra un saltero di dieci corde, che fono i vostri dieci comandamenti, per aver voi redento il vostro servo Davidde, e con lui agni altro, che profittar voglia della vostra Redenzione . \* Ma chi potrà palesare le vostre opere onnipossenti, e chi potrà parlare di loro con degne lodi? \* Se per quanto fi dica, mancano le parole proporzionate; effendo elleno d' ogni gran lode l'enza proporzione maggiori .

(f) Adunque, Signore, apriteci voi la porta a un discorso, che atto sia a parlare di così ineffabile mistero. \* Allora canteremo il vostro santo nome, e loderemo del paro la vostra vincitrice mano, perchè la vostra sapienza solamente può aprire le nostre mute labbra, e rendere faconde le nostre lingue bambine, e far sì, che possiamo parlare di voi , e delle vostre infinite misericordie .

## Et os meum annuntiabit laudem tuam.

#### ODE XXVI.

Che desta lo stupore,
Che fuga ogni triftezza,
Che fuga ogni triftezza,
Che fuga ogni triftezza,
Che fa inarcare il ciglio,
E per decreto eterno
Entro del sen materno
Intatto verginale
Farti tra noi mortale:
(b) Dell' eterno tuo Padre
Le dovizie leggiadre
Abbandonare, e il Cielo:

Abbandonare, e il Cielo:
E fotto fragil velo
Farti tutto amorofo
D' umanitade sposo:
A lei tutte donare
Le tue grandezze rare,
E i tuoi divini pregi,
Perche s'adorni, e fregi;

Vive

(e) Vivere fra' malvagi
In povertà, e diiagi,
Di fatiche, e dolori
Formare i tuoi riftori:
Sotto i flaggeli, vivi
Verfar di langue rivi:
Del capo Augusto il crine
Inghirlandar di spine,
E le sembianze ingrate
Di colpe scellerate,
Degne d'eterno pianto,
Portar sul regio manto.

(d) Con tai divile intorno,
Quasi in trionfo adorno,
Sopra d'infame legno,
D'amor ultimo pegno,
In sin lafciar la vita,
Per veder rifalita
La tua perduta prole
In faccia al Divin Sole.
Questa è lode maggiore,
Che delta lo stupore.

(e) Efulti ora Sionne
Su stabili colonne
Fondata in nuova Chiesa,
E al nobil grado ascesa
D estregli Figlia, e Sposa,
Vermiglia, come rosa,
Sempre vezzosa, e bella,
Lucida più di stella,
E a lui con inno alterno
Canti lode in eterno.

Col

## Colloquium XXVI.

Ifa. 9. 2. 3.



Es est laus tua in fines terræ, - quia populus, qui ambulat in tenebris, vidit lucem magnam:

ficut qui letantur in meffe; Parvulus
162 7-14. enim natus est nobis, - & cum Virgo
concipiet, pariet Filium, & vocabitur
nomen eius Emmanael: - en quomodo
Verbum caro factum est, & habitavit
in nobis.

tical Edita (b) Tune dixir bumane usture (1) secun-& commo occum spiritum, idest Ecclesse: Sponsabo te fex a 19. mini in sempiternum: & in insteile a & 20. iudicio, & in misericordia, & in miserationibus : & sponsabo te mihi in fide, deditque omnibus, quotquot receperunt 10 1. 12. eum, potestatem filios Dei fieri.

(c) Iple vero languores nostros tulit, 16 53 3 4. & dolores nostros iple portavit. Et vidimus eum despectum , & novissimum virorum, virum dolorum , & scientem infirmitatem , - fuirque flagellatus tota Pf 72. 14. die , - sponsusque languinum fallus , - Exo 4. 25. spineam coronam portavit, - qua corona- lo 19 5. vit illum mater fua . - Tali ornamento Cant 1 st. indutus , iuftificabit ipfe iuftus multos , 16 st. 11. & iniquitates eorum ipse portabit : & . 12. peccata multorum tulit, & pro tranfgrefforibus rogavit .

(d) Cumque peccata noftra perferret in 1 Petr. 2,24. corpore fuo fuper lignum . -- tradidit in 162 55. 14. mortem animam fuam, & cum ice'eratis reputatus eft , - ut eos , qui lub Gal + f. lege erant , redimeret , ut adoptionem

filiorum reciperemus.

(e) Exulta, & lauda habitatio Sion, 16 12 6. quia magnus in medio tur Sanctus Ifrael : - Her eft laus eius in Ecclefia Pf 149 1. Sanctorum , - quam fundavit Altiffi- Pr &c. s. mus , -- que, quali Sponfa ornata mo- 16 61. 10. nilibus fuis , - & quali flos rolarum in Bel 50. 6. diebus vernis, & quasi stella matutina in medio nebulæ, & quasi Sol refulgens , -- pfalmos cantabit cunet's diebus 16 18 10. vitz nostræ in Domo Domini . N

## Colloquio XXVI.



A vostra lode eccelsa da celebrarsi, Signore, per tutti i confini
della terra, e che sa balenare
una gran luce a tutti i popoli,
che vivono nelle tenebre. e li

riempie d'allegrezza dinanzi a voi, come si riempiono d'allegrezza i mietirori a vista di una meste copiosa, ella è, che voi, Dio immenso, sete nato per nostro amore un picciolo bambino, concepito da una Vergine, e da lei partorito siglio d'ill' uomo, essendo prima figlio solamente di Dio, per la quale unione vi siete chiamato Emanuello. ° Ecco come si è incarnato il Verbo eterno, ed è venuto ad abitare con noi. (b) Allora su, che dicete all' umana natura, cioè a tutti gli uomini insseme, in quanto pelo sipirito formano il corpo mistico della Chiesa:

lo spirito formano il corpo mistico della Chiesa: ti sposerò meco eternamente nella giustizia, nel giusticio, nella miserazioni, e ti sposerò meco principalmente nella fede delle verità divine, "e a tutti i membri di questo corpo mistico, che mi riconosceranno per sposo dell' umanità secondo lo spirito, darò l'inestimabil dono di effer figliuoli di Dio.

(e) Dopo poi d'averci voi sollevato a tanta altezza, vi addossaste tutte le nostre infermità, e prendeste sopra di voi i nostri dolori: e noi vi abbiamo veduto maltrattato, e disprezzato, e refo il più infelice degli uomini, anzi un uomo pieno di dolori, e di milerie: \* vi abbiamo veduto flagellato fenza pieta, \* e perciò chiamato sposo di sangue , \* e come tale cinto la fronte con una corona di spine . da quella stessa umana natura, di cui voleste effer figlio. " A costo di tal trattamento voi, che siete la stessa giustizia, procuraste la giustificazione degli altri, e però loffriste voi il gastigo delle nostre iniquità, prendeste voi i nostri peccati, e pregaste per tutti i rei .

(d) Finalmente essendo giunto con tutti i noftri peccati indoffo fopra il legno della Croce, \* consegnaste alla morte la vostra preziosa vita, passando fra' scelerati per un loro compagno, \* e tutto questo faceste per redimere quelli , che erano fotto la legge del peccato, e perchè acquistaffero l'adozione di figli di Dio,

(e) Ah! rallegrati, e canta, nuova Città di Sionne, perchè questo gran santo in mezzo di te, a pro di tutti, ha collocato questo immenfo tesoro di santità . \* Questa è la più sublime lode divina da cantarsi nella Chiesa de' Santi, . fondata dall' Altissimo, \* bella come una sposa di ricchi monili adorna, \* rubiconda come una rosa di primavera, risplendente come un astro mattutino, o più tosto fiammeggiante come un fole; \* E questa lode, o Signore, d' immensi benefizi piena canterà l'anima mia con falmi di benedizione tutti i giorni di questa vita nella vostra casa.

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: bolocaustis non delectaberis.

#### ODE XXVII.

Nni cantiam di cuore Cantiamo al Dio d'amore, Cantiam le fue grandezze, Che son nostre allegrezze, E un sagrifizio interno

Dia lode al Nume eterno.

Io offerirei full' are
Le vittime già care,
Il fior de' pingui armenti,
Le tortore gementi;
Ma questi facrifizi
Non Iono i più propizi,
Nà i più certi di fede
Segni d' un cuor, che crede
In spirro, ed in virtute
Il Dio della falute.
Son questi fegni esterni,
Con cui d'affetti interni
Siede talor non vista
L' iniqua turba missa.

Pref.

(b) Preffo le genti antiche
Eran figure amiche
De' mifteri futuri
A' popoli venturi .
Ma a chi conofce il vero
Dio chiede un più fincero
Pegno di fede amica
D' ogn' altra offerta antica .

(e) E' dentro noi dell' oro
Un più ricco tesoro,
Onde porgiam divoti
Sull' ara al Nume i voti,
E nuovi inni cantiamo
Al Dio d' Ifacco, e Abramo
Col facrifizio interno,
Che loda il nume eterno,

Che bel mirar vermiglia Di Sionne la Figlia, Condurre a lui leggiadre Vergini a squadre a squadre : Ed Ella in manto aurato Affifa al destro lato, In aria di Reina D' alta beltà Divina, Distendere l' Impero Sull' Universo intero , E col fuon di fua voce, Che spargerà veloce Sulle rimote genti, Disciorsi in questi accenti: Donisi al Dio d' Amore In facrifizio il core .

3

## Colloquium XXVII.

15. (a)

Ex. 15. 11.

Ymnum cantemus Domino, hymnum novum cantemus Deo nostro, qui est magnificus in sanctitate, terribilis, atque

laudabilis, faciens prodigia. - Dixt entm:

Pr. 49. 9. non accipiam de domo tua vitulos, neque de gregibus tuis hircos, - quia imme.

Heb. 10. 4. possibile est sanguine taurorum, & hirtorum auferri peccata. Ideo hostiam,

&

& oblationem nolui : holocauromata pro peccato non placuerunt mihi , - fed facrificium laudis honorificabit me ; - fi- PC 49. 13. quidem venit hora, quando veri adorato- 10. 4. 23. res adorabunt Patrem in spiritu, & vehonorat; cor autem eorum longe est a

ritate, - fine quibus populus labiis me Matt. 15. 8.

(b) Erant illa sacrificia figurata, prenun- D Auglapt. ciantia unum falutare facrificium, & oblata funt , cum aliquid indicarent , cum aliquid promitterent : venientibus enim rebus promissis, promissiones ablate sunt. - Nunc

vero quia ipiritus eft Deus , Pater quærit , qui adorent eum in fpiritu, & veritate .

(e) Et vere in me funt Deus vota tua , Pf. 55 12, ouz reddam laudationes tibi : - propterea cantabo Domino , quia bona tribuit mi- PC 11 6. hi , - ut annuntiem omnes iustificationes pr , 15. fuas in portis filiz Sion ; (1) ideft in Ec- (1) Lyr &

elesia militante . (d) In ea adducentur Regi Virgines , - M. 44.15. que laverunt stolas suas in sanguine agni. Apoc 12.14. Et ideo aftitit regina a dextris eius in vestitu deaurato circumdata varietate : - Pf. 44. 10. & dominabitur a mari usque ad mare, & a flumine usque ad terminos orbis PC 71. 8.

terrarum, - ut notas faciat in populis adinventiones Dei , & annuntiet in uni- Pt. 12. 4. 5. versa terra : - majus sacrificium gratum Deo spiritum effe contribulatum . Pf. 50. 17.

Col.

## Colloquio XXVII.

Antiamo pure, anima mia, le lodi del Signore, ma cantiamo un inno nuovo grato al nostro Dio, e che è splendidssimo nella fantità, ssupendo, e lodevolissi-

mo ne' prodigi, che opera. "Imperocchè tu ben fai, che egli diffe: io non prenderò i vitelli de' tuoi armenti, nè i capretti delle tue greggie; e ciò egli diffe per toglirre gli errori di una fede materiale, che tutta fi fida in quefti doni efterani. "Imperocchè è impossibile, che col fangue de' tori, e de' capretti fi lavino i peccati; perciò replicò un' altra vo'ta: non voglio oftie, nè oblazioni, e gli olocausti per il peccato non mi foddisfanno; "ma bensì mi piace, e mi onora un facrificio di lodi, offerto dal cuore, "effendo venuto il tempo, in cui i veri adoratori adoreranno il divin Padre in spirito, e verria, "

fenza di cui qualunque altro onore mi tributi il popolo, farà orore di labbra, e non di cuore. (4) Gli antichi facrifizi erano ammelli, come figure, che predicevano un facrifizio di fa'ute, e fi offerivano per indicare, e per promettere altri milteri: venute le promette cole, retlano fructrane quelle, che le promettevano. Però adelfo, che l'appiamo più chiaramente effer voi, mio Dio, purifimo fipirito, non dobbiamo a voi altro facrifizio, chè procedente da vero spirito, e da vera, e retta intenzione d'onoravi.

(e) Ah! sì, mio Dio, che dentro di me, e del mio cuore folamente sono i voti da tributarsi in vostra sode, s' potendo offerirvi il cantico di quei beni, che voi stesso mi avete donato; "affinche narri tuste." opere delle vostre giustificazioni sul'e porte della figliuola di Sion-

ne , cioè della Chiela militante .

(4) Per la sua mano godrò di vedere in nuovo fagrifizio offerte al mio Re supremo vergini puere la lavate da ogni neo di macchia nel sangue dell' Agnello, " e godrò di vedere collocata la novella Chiesa qual maestosa regina alla destra del Re, con un manto di purissimo oro, e di tutta la varietà de colori tessuo, e contesso; "cita disfenderà il suo impero dall' Egeo all' Atlantico, e dall' Indo al Gange; " onde si spargano per tutte le nazioni le nuove maraviglie dell' amore di Dio, e si annunzi in tutta la terra: "che il sagrifizio a lui grato in corrispondenza d' amore, altro non è, che lo spirito, e il cuove osfetto dall' umiliazione, e dal pentimento."

Sacrio

Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum, & bumiliatum, Deus, non despicies.

#### O D E XXVIII.

N cuor ripien d'amore, Trafitto dal dolore Solo al divin colpetto E fagrifizio accetto, Perche il guardo superno

Mira del cor l'interno, E appien da fibra a fibra Ogni pensiero cribra.

(b) Egli, che fe rifiuto
Di quel vano tributo
Del popolo di Giuda,
Perche non si deluda
Dall' esterno costume,
Il tempio, l' ara, il nume,
Odia festivo onore,
Da cui va lunge il core:
Onor di puro labro,
Che non ha il cor per fabro.

(e) Chi è spirto, e caritate, Un spirto in veritate

Gra-

Gradifee folo, ed ama, E queflo fipiro ei brama, Che puro ognor fi renda Con travaglio, che attenda A cruciar le membra, E con dolor, che finembra L' impurità contratta, E a lamità le adatta: Queflo al Divin cospetto E' facrificio accetto.

(d) Un rale spirto afflitto,
Che il corpo tien confitto
E' il Sacerdote, e l' ara,
E l' ostia a Dio più cara :
Ostia di spirto umsle
Per grazia a lui simsle:
Ara d' alma contrita,
Ch' è stanza a lui gradita.

(e) Spezzi dunque il suo seno, Chi l' ha di se ripieno, Pel duol d' avere offeso Un Dio cotanto inteso Ad ogni nostro bene A colto di sue pene,

(f) E dia tutto al Signore
In fagrifizio il core:
Che s'egli lo richiede
Di quanto oprò in mercede,
Sorte farà del core,
Donarfi a tal Signore,
Che con vezzofo ciglio
L'alletterà, qual figlio.

Cello-

## Colloquium XXVIII.

D Aug. de. (4 Civ Dei I. 10. c. g.



Mne sacrificium, quod offertur exterius, signum est interioris sacrificii, in quo animam suam quis offers Deo:- Non enim mune-

Eccl1 35 14.

ra prava suscipiet Deus . .. nec in mul-Ecell 14.23 titudine sacrificiorum iniquorum propitiabitur , .. quia scit , quid est in homilos. 3. 1¢ ne . - & scrutatur corda , & renes . P(al 7. 10. (b) Ideo dixit domui Iuda , O Ierufalem : 10. 1 13. 14 ne offeratis ultra facrificium fruftra : incenfum , & fabbathum , & festivitates alias non feram , iniqui funt cœtus veftri . & folemnitates veftras odivit anima mea , - quia omnia funt in interitum iplo ufu fecundum præcepta , & doctrinas hominum ; - ideo avertet oculos

fuos a populo, -- qui labiis fuis glorifi-

cat eum, cor autem ejus longe est ab eo . Deus

(d) Nam si spiritu sacia carnis mortifi. Pena 1,1, eaverimus, vivemus; of tune membra 1.cm 1,2, nostra templum erunt Spiritus Sancti, qui in nobis est, - qui habitat cum con- 15, 115, 117, 117, ut vivisset spiritum humilem, & vivisset cor contristorum.

(e) Pænitemini igitur, & convertimini, At 1:5.
ut deleantur peccata vestra, - quis Deus Rem 1:8.
dat spiritum compunctionis: - Apparuit 1:1.
enim gratia Dei Salvatoris nostri, qui 1:1.
dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, & mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum.

Pt 6: 9.

(f) Effundite ergo coram illo corda vefira, — qui sit unicuique: Prabe, fili
mi, cor tuum mihi, — ut ad te refpities.
ciam, tamquam ad pauperculum, & contritum fpiritu, & timentem fermones
meos, — quia oculi Domini fuper metuentes eum, & in eis, qui sperant super misericordia eius.

Colle-

## Collognio XXVIII.

(a)



Ualunque sagrifizio esteriore, che si offra a Dio, non può esfere, se non un contrassegno del sagrificiò interno; nel quale l'uomo offre a Dio l'anima sua.

Imperocchè fenza di questo tutti gli altri doni sarebbero malvagi, e indegni d'un Dio, \* che non può placarsi per la moltitudine de' sagrifizi materiali da mani empie offertigli, \* perchè egli conotce l' interno dell' uomo, \* di cui penetra le viscere, e il cuore.

(6) Per questo disse il Signore al popolo Ebreo; non offerire più indarno il vostro lagrifizio; non potendo io sopportare il vostro incesso, i vostri sabbati, e le vostre solennità, che sono tutte adunanze d' uomini niqui, e feste odiate dell'aniami mia, \* perche tutto si fa per puro costume, e pel fine di vanità, e di soddisfazione umana secondo i precetti del mondo, che giunge a pervetire, e contaminare anche l' listruzioni più fante: \* ond' è, che trovasi egli costretto ad allontanare i suoi occhi da un popolo, \* che empiamente crede d' ingannarlo col culto estemo delle labbra, da cui è alieno il cuore.

(c) Inten-

(e) Intendi, anima mia, che Dio, che è l'islessa carità, "ha clastato il nostro spirito colla sua gloria, e colla sua virtù, acciocchè diventiamo partecipi della sua divina natura, e suggiamo le corruttele della concupiscenza mondana, "e pentiti d'aver fatto i nostri membri istrumenti del vizio, e dell'iniquità, si rendiamo col travaglio istrumenti di santità, e di giustitiaia. (d) Imperocchè, se colla forza dello spirito freneremo l'opere della carne, regnerà in noi la vita: "e allora le nostre membra diverranno tempio dello Spirito Santo, che starà in noi, "perchè egli abita sempre con ogni spirito umiliato, e contrito, per esistare la sua umilità, e ravvivare la sua contrizione.

(e) Ah! dunque pentiamoci, e convertiamoci, acciocche fi fcancellino i nostri peccati per virtà di Dio, che da lo spirito di compunzione a chi lo brama. Imperocche egli ha aperto a tutti la grazia del Salvatore, che ha sagrificato se stesso per noi, assine di redimerci da ogni iniquità, e farci un popolo mondo, grato, e se-

guace del bene .

(f) Si, sì, non più dimore: sparghiamo dinanzi a lui i noftri poveri cuori; se giacchè egli sta dicendo ad ognuno con gran. tenerezza: siglio mio, dammi il tuo cuore, se perchè io lo accaezzerò come un poverello abbattuto di spirito, e timoroso de satti miei, sessendo proprio della magnanimità, e della grandezza di Dio rimirare con clemenza quelli, che lo temono, e che sperano nella sua infinita misericordia.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua.

#### ODE XXIX.

Al facrifizi eletti,
Che rende amore accetti,
Da impurità dilciolti,
E dal gran Nume accolti,
Offrir vedranfi allora,

Che i cieli daran fuora il prometio afpettato
Figlio, da cui placato
Sarà del Padre il feno
Con fagrifizio pieno;
Onde finita in terra
Fra l' uomo, e Dio la guerra,
S' immerga nel profondo
L' iniquità del mondo.

(b) Ah! l'ale impenni l'ora, E spezzi ogni dimora;
Poichè al sommo de' mali
Giunti sono i mortali:
Non ha pita labergo il vero,
L'onesto, ed il sincero:

Non

Non si cole giustizia, Chi la fugge, chi vizia: A vedove piangenti, A vergini innocenti Lupi infidiofi intorno Portano e strage, e scorno: Chi di poter è carco, Cresce a' miseri incarco, Grava il mendico, e opprime Col fasto suo sublime . Ama ciascuno i doni, D' ogni ingiustizia sproni; Onde anch' i faggi, e i giusti Van di rea soma onusti. Ah! cada nel profondo L' iniquità del mondo .

(e) Perciò al popolo oppreffo Manda il Meffia promeffo: Manda, o gran Padre, il Verbo A fiaccare il luperbo Fiero moftro infernale, De' zefiri full' ale. E lo precorra fluolo Di Serafini a volo.

(d) Manda, o Padre, il tuo Figlio A trarci da periglio Con quel fuo braccio forte, Che tutto ruba a morte, E cangia in bel monile L'alpro giogo fervile.

(e) Dunque al popolo oppresso Manda il Messia promesso.

### Colloquium XXIX.

T erunt Domino offerentes sacrificia in iustitia : & placebit Domino facrificium Iuda , & Ierufalem, cum post unum modicum commovebitur cœlum, & veniet desideratus cunctis gentibus . - Tunc iustificati in fanguine ipsius, falvi erimus ab ira per ipsum, - qui nos reconciliavit fibi per Christum; quoniam quidem Deus erat in Christo, mundum reconcilians fibi , - ut auferatur ab eo iniquitas . (b) Utinam dirumperes cœlos, & de-If. 64. 1. 2. 9. 10, 11. scenderes : notum fieret nomen tuum inimicis tuis, a facie tua gentes turbarenter... Ecce respice : populus tuus omnes

nos: Ierusalem desolata est, & omnia desiderabilia nostra versa sunt in ruinas: -Principes tui infideles, focii furum: pu- 1f. 1. 23. pillo non iudicant, & causa viduæ non ingreditur ad illos; -- depasti enim sunt 16. 3. 14. vineam, & rapina pauperis in domo illorum, - O quia in labore hominum Pc. 72. 5.6. non funt, & cum hominibus non flagellabuntur : ideo tenuit eos superbia, operti funt iniquitate, & impietate sua, prodiit, quafi ex adipe, iniquitas eorum: --Ecce quomodo dum superbit impius, incenditur pauper . - Anne impius tantum ? Prob dolor ! omnes diligunt munera , fequantur retributiones , -- & munera ex- Deut. 16.19. cœcant etiam oculos sapientum, & mutant verba iustorum . (c) Emitte ergo Agnum , Domine , Do- If. 16. 1. minatorem terræ, - cuius nomen voca- Apoe 19 13 tur Verbum Dei, - & ipse apprehendet 49.20. 8.3. draconem serpentem antiquum, & ligabit eum , & mittet eum in abyffum , ut non seducat amplius gentes . (d) Qui fedes super Cherubim, manifeflare: -- oftende nobis, Domine, mifericordiam tuam, & salutare tuum da nobis: --& auferetur onus de humero nostro . & 1f 10 27. iugum de collo nostro -- in multitudine 16.69.1. fortitudinis tuæ, qui es propugnator ad falvandum . Oftende ergo faciem tuam , M. 09.4. & falvi erimus .

### Colloquio XXIX

(a) I' b

I' bene, mio Dio, si offeriranno a voi questi sagrifizi di spirito, pieni di giustizia, e di santità. e voi li accetterete di buon animo, quando fra poco tempo si muo-

verà il cielo a pietà di noi, e verrà in terra il desiderato da tutte le genti . \* Allora giustificati nel suo si angue saremo falvati dall' ira vostra, e e riconciliati a voi per i meriti di Cristo, in cui vi è lo stesso solo proposibili proposibili di contro, e e adiscacciar via da lui ogni iniquità, e peccato.

gna, che coltivar dovrebbero, ed il fangue de' poveri aggravati, ed oppressi è la ricchezza delle loro cale . \* E perchè non hanno di che temere in questo mondo, nè sanno, che cosa sia fatica, e travaglio, per questo sono pieni di superbia, di crudeltà, di sceleratezze; vizi, che nascono dall' abbondanza, e dalla mollezza, in cui vivono . \* Ecco come il fasto dell' empio abbrucia, e incenerisce il povero. Pur fossero solamente gli empi, che operassero così; ma il peggio si è, che tutti adesso servono a' donativi . e operano folamente colla regola delle gratificazioni; onde manca ogni ragione, ogni giustizia, perchè il proprio intereffe fa travedere anche gli uomini sapienti, e sa trovare pretesti per facrificare i riguardi di Dio, e del pubblico bene, anche agli uomini giusti.

(e) Dunque, che più si tarda? mandate, Signore, il vostro Agnello, nuovo Governatore della terra, vi l cui nome è Verbo di Dio: ed egli prenderà il drago, fiero serpente antico, e lo incatenerà, e lo caccerà negli abssis; acciochè non seduca più gli uomini così bruttamente. (d) Ah! venite, Signore, voi, che sedete sopra i Cherubini, e manis statevi: Dimostrateci, gran Dio, la vostra misericordia, e donareci il Salvator promesso, ed egli leverà dalle nostre spalle il peso de'nostri peccati, e dal nostro collo il giogo del Demonio, non mancandogli una sorza invincibile, atta a combattere per la nostra salute. Basta dunque, che voglia comparire, e saremo salvi.

9

## Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion.

#### O D E XXX.

Ira, come proffesa
Giace senza disesa
La città santa eletta,
Pria vasta, ed or ristretta:
Mirala in amarcezza,

Quando dell' allegrezza Era il foggiorno amico, E pel dominio antico Il primo onor del mondo, Or fatta a se vil pondo.

(b) Pietà di lei ti prenda,
E nel tuo cor s' accenda
Per lei l' astico amore:
Venga il Dominatore
Da te promeffo un die
A riftorar fue vie,
Or mefle, e desolate,
D' abitator spogliate.
Venga il Dominatore
Nostro Riparatore.

Ah

(e) Ah! venga l' Architetto
Dell' edihzio eletto:
Venga a falvar le genti,
Che cadono languenti,
E feco primavera
Porti a feacciar la fiera
Stagion del crudo gielo,
E a ferenare il Cielo.
Ah! venga l' Architetto
Dell' edihzio eletto.

(d) Ogn' arida, e romita
Piaggia infelvatichita,
E flerile, e deferta,
E mal ficura, e incerta,
Ei cangerà in amena,
Deliziofa, e piena
D' ogni leggiadro fiore:
Nè il piè porrà in errore
Il paffeggier per quella
Via fpaziofa, e bella.
Ah! venga l' Architectto
Dell' edifizio eletto.

(e) Allor tutte le genti
Di là dall' Orfe algenti;
Dall' Aquilon nevofo;
E dal nero Auftro acquofo
Si porteran giulive
Del Giordano alle rive;
Poichè nel foglio adorno
Farà Sion ritorno.
Ah! venga l' Architetto
Dell' editizio eletto.

### Colloquium XXX.

Ide Domine, & confidera, quoniam facta est vilis , - & egreffus eft a filia Sion omnis decor eius : - Sedet fola Civifbi. v. z. tas plena populo : facta est , quasi vidua, Domina gentium : princeps provinciarum facta est sub tributo , - & gemens conversa est retrorsum : .. facta in derifum omni populo. The s t. (b) Recordare, Domine, quid accide. rit nobis: intuere, & respice opprobrium Pf 88 go. nostrum . -- Ubi funt misericordia tuz antique, Domine, sicut iurasti David in 16. 62 1. veritate tua . - Non tacebo , non quiefram , donec egrediatur , ut iplendor , Iustus eius, & Salvator eius, ut lampas accendatur . -- Tune vocabunt nos , populus fanctus, redempti a Domino,

Sion

Sion autem vocabitur : quælita Civitas, & non derelicta.

(c) Eis veoist, qui mittendus est, & ipse erit expectatio gentium. — Æisse Gen 49:10. cans Ierusalem Dominus, dispersiones pr. 146. a. Ifraelis congregabit: — Expectavimus eum. & salvabit nos, exultabimus, & st 15:5. 9. Lexabimur in salutari eius, — & sicut in sereno glacies, solventur peccata nostra, — Beetl 3:17. quis videbimus sub pedibus eius, quasi coclum, cum serenum est: — Eis veniat, Exod. 14:10. (d) Tuno lexabitur deserta; & invia, & expectation sub pedibus est.

& exultabit solitudo, & florebit, quasi 11 35.1. s. lilium. Germinans germinabit, & exultabit letabunda, & laudans. Gloria Libani data est ei: videbit gloriam Domini, & decorem Dei nostri. - Hare erit vobts directa via, ita ut stulti non er- 11.15. s. rent per eam, & erit ibi semita, & via,

& via fancta vocabitur .

(e) Time omnes gentes, quascumque secisti, venient, & adorabunt coram te, pr. 55 p. Domine, & gloristabunt nomen tuum:Ecce isti de longè venient, & ecce illi ab aquilone, & mari, & isti de terra australi; & eruns omnes montes in viam, & semitæ exaltabuntur; — quia ædista- pr. 1-2, 1-2, vit Dominus Sion, & videbium irerum ur. 45. 8. in gloria sua —. Rorate ergo cœli desuper, & nubes plurant sustum, aperiatur terra, & germinet Salvatorem.

Cole

### Colloquio XXX.

(a) Irate, Signore, e confiderate bene, come è divenuta vile, ed è rimafla fenza alcun decoro la bela la figlia di Sion. Giace disabitata una Città, che era piena di ta una Città, che era piena di

popolo: è resa fimile ad una vedova la Dominatrice delle genti, e la capitale delle Provincia è divenuta tributaria. Piange incontolabile colla faccia verso la rerra, \* ed è lo scherno del po-

polo ..

(6) Richiamate alla memoria, Signore, le nofire fventure, e rimirate, quale, e quanta fia la
noftra ignominia, "e si riveglieranno le vostre
antiche mifericordie, come avete promeffo a Davidde in parola della vostra infallibite verità. "
10 per me non tacerò, e non mi darò mai pace,
finchè non fpunti, come raggio di fole, il Giufto, e non comparifica, come una lampana accesa, il Salvatore, perchè allora diventeremo un
popolo santo, redento dal Signore: e Sionne diventerà una città bramata, e non più derelitta.
(c) Orsì dunque venga chi dee esser mandato,
ed è di tutte le genti il comun desiderio; "quel
Si-

Signore dico, che può rifabbricare Gerusaleme, e raccogliere gl' Israeliti dispersi. Noi lo abbiamo aspettato, perchè ci salvi: oh! quanto giubbileremo, e ci rallegreremo in mirar questo Salvatore, \* alla cui comparsa si ficioglieranno i nostri peccati, come si scioglieri il diaccio nella stagione amena, \* perchè non si tosto posera eggli i piedi in terra, che si ripurgherà la terra, e la vedremo simile a un cielo fereno. Venga dunque chi dee esser mandato.

(d) Allora i deferti, e le selve giubbileranno, e e le foreste più orride esulteranno: si cuoprirane no di bianchi gigli, di tenere erbette, e d'arboscelli, e per la moltiplicità de' germogli diverranno un soggiorno lieto, e giocondo, e non averanno, che invidiare alla gloria del Libano, perchè vedranno la gloria del Signore, e la belezza del nostro Dio. Colà formerà egli una via dritta, da non potersi mai sbagliare, e sarà una via ficura, e santa per giungere alle porte della via eterna.

(e) Allora tutte le genti, quante ne ha create il Signore, verranno ad adorarlo, ed a glorificare il fuo nome: "chi da' confini della terra, chi da' più remoti mari, chi dall' Auftro, e chi dall' Aquilone, e tutti troveranno strade aperte, numerole, ed allegre anco sopra i monti stessi, in grazia della novella Sion fabbricata dal Signore, e vestita per ogni banda di gloria. "Si aprano dunque i cieli, e ci piovano in seno il Giusto, si apra la terra, e ci faccia nascere il Salvatore.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion.

#### O D E XXXI.

E verrà l' Architette
Dell' edifizio eletto,
Saran da lui redenti
I popoli gementi,
E vedran maraviglie

Di gran potenza figlie : (6) Negli antri, e in le caverne. Ove mai non si scerne Raggio di chiara luce. Ma fol vi fi conduce Orrido drago, o biscia, Che il ventre immondo firifcia . Spunteran verdi, e molli, Qual su gli ameni colli Si spande la vermiglia Odorosa famiglia, Vaghi diversi fiori, Gigli di più colori, Le violette umili, Gli anemoni gentili,

Nè più vedraffi fera, Nè larva all'uom versiera. Ah! venga l'Architetto Dell' edifizio eletto.

Vedraffi allor giulivo, (6) Chi fu di luce privo, Dal sen delle tenebre Schiudere le palpebre : . Udran tromba sonora Le forde orecchie allora : Sciorranno per fuo dono I muti labbri il suono: E a muoversi non atto L'arido piede attratto, Come cervetta fuole, Si scioglierà in carole : Perchè le grazie sciolte Scorreran per l'incolte Pria deserte campagne, E faran, che si bagne La solitaria riva:

(d) E la pianura priva
Di freíchi, e tersi fonti
Vedrà giù per i monti
Dell' onde al grave incarco
Aprirsi i fumi il varco
I campi ad irrigare,
E' l'suolo a fecondare.
Ecco le maraviglie
Di gran potenza figlie.
Ah! venga l' Architetto
Dell' edistico eletto.

## Colloquium XXXI.

(a) 111. v. 11.



Um venerit gradiens ad aperiendum , -- qui redempti funt a Domino, revertentur, & venient in Sion laudantes : gau-

dium, & lætitiam tenebunt, & fugiet 10cl 2. 23. dolor , & gemitus . -- Et prophetabunt filii , & filiæ : fenes fomnia fomniabunt , & iuvenes visiones videbunt : prodigia scilicet in coelo , & in terra . (b) Nam

(b) Nam in cubilibus, in quibus prius 16 32.7. dracones habitabant, orietur viror calami, & iunci. Non erit ibi leo, & mala bellia non afcendet per eam, nee invenietur ibi, - & quia Salvastor erit, ofce 14.6. & erumpet radix eius, ut Libani. Sedentes in umbra eius germinabut, quafi vos, lirael greminabit nolitudinem ces 16.41.19. drum, & myrtum, & buxum fimul, - wee erit Leo rugiens, & urfus efuries. - Prov. 28.35. Eia emitte Agnum, Domine, Domis 16.16.1. natorem terræ de petra deferti ad montem filiæ Sion.

(e) Tunc aperientur oculi cœcorum, & 16.16.5.6. aures furdorum patebunt. Tunc saliet, ficut cervus, claudus, & aperta erit lingua mutorum, quia scissa sunt in deferto aqua, & torrentes in solitudine, & qua era arida, erit in stagnum, & strens in sontes aquarum.

(d) Tunc exultabunt omnia ligna fyl. Pt 92: 13. varum a facie Domini, quia venit, — & germinare faciet terram , & dabi 10: 55: 10. femen ferenti , & panem comedenti : emitte ergo fiprirum tuum, & creabun. Pt. 10: 10: tur, & renovabis faciem terra.

# Colloquio XXXI.

Uando verrà quel Meffia, che venir dee ad aprirci le porte del cielo, quelli, che faranno redenti, ritorneranno ad abitare l'elerta Sion pieni di giubbilo, e d'allegrezza, e liberi affatto d'affizione: e di pianto. Allora i fanciulli, e le fanciulle profeteranno: i vecchi nel fonno faranno allettati

pianto. \* Allora i fanciulli, e le fanciulle profeteranno: i vecchi nel fonno faranno allettati da immagini di confolazione, e i giovani vedranno miferiofe visioni, e maravigliosi prodigi in cielo, e in terra.

in cielo, e in terra.

(b) In fatti nelle riposte, e cupe valli, dove prima abbondavano i covili de draghi, e de serpenti, verdeggieranno le canne, e i giunchi, nè più colà ritroverassi alcuna fiera. E perchè il Salvatore scenderà, come una rugiada, gl'Ildraeliti cresceranno, e germoglieranno, come il

il giglio, ed anche dalle fue radici pulluleranno nuovi arboscelli, come fuccede nel Libano, anzi perfino fotto la fua ombra si propagheranno, come una vigna , quelli , che fotto lei dimoreranno . \* Le solitudini , i boschi , e li sterpai si cangieranno in orti, ed in giardini : e il cedro, il mirto, e il buffo infieme con altre fruttifere piante, ed amene, vi campeggieranno in benefizio universale , ed in diletto ; \* nè vi sarà più ruggito di leone, o stridore d' orso affamato, che intimorifca, o molesti l' udito, e le campagne infesti . \* Via dunque , Signore , fate uscire dalle rupi del delerto l'innocente Agnello, che dee riformare la terra, e mandatelo al monte della figlia di Sionne, perchè godiamo de' fuoi prodigi.

(e) Vedremo allora schiudersi gli occhi de' ciechi, aprissi le orecchie de' sordi, correre spediti al par de' cervi i storpi, e sciogsiersi la lingua a' muti; perchè s' apriranno le vene dell'
acque salutari, e scorreanno a torrenti dalla solitudine, e dal deserto: e le piaggie aride faranno bagnate all' intorno da più canali, e i poggi affetati si cangeranno in sontane.

(d) Per tal copia di celefti oenedizioni provenienti dalla prefenza del venuto Signoro, anche tutte le piante più felvagge de bolchi s' invigoriranno, e daranno frutto, "e e tutta la terra germogliera, e darà copiola meffe al fuo poffefore, e al fuo agricoltore. "Difcenda dunque, Signore, il voftro spirito a creare tanti nuovi prodigi, e a rinnovare il mondo. Benigne fac , Domine , in bona voluntate tua Sion , ut ædificentur muri Ierusalem .

#### O D E XXXII.

Uesto saggio Architette
Dell' edifizio eletto
Stabilirà la pianta
Della cittade santa,
Come Legislatore

Non più dato al rigore; Ma con legge di grazia,

b) Che con amore spazia
Dall' uno all' altro polo:
E nel segnato suolo
Stabilirà le mura
Della Sion sutura.

(e) Sarà per tutto flefo,
Nè da intemperie offefo
Il vafto fuo recinto:
Non da fponda diffinto,
Perchè confin non fia,
Che limiti la via.
Ah! fcenda quefto nume
Fonte di vita, e fiume.

(d) Come belle a vedere
Saran fue moli altere
Poste full' immortali
Pietre in splendor uguali!
Su la pianura aprica
Scintillerà l' amica
Alma città novella,
E il disensor di quella
Forte torre munita
Darà agli estinti vita.

(c) Colla giuftizia armata
Si ferberà illibata,
E la pare abbondante
Splenderà nel fembiante,
Tal d'ogni nube fgombra,
Che fotto alla bell' ombra
Ogni popol s' annidi,
E folo in lei confidi
Di riportar vittoria
Per virtù della gloria,
Di cui empieraffi allora,
Che faravvi dimora,
Figlio di Vergin Madre,

Il Verbo del gran Padre
(f) Ah! santo Dio d' amore;
Arrendi il tuo gran core;
E chi fedel c'aspetta
Di confolar c'asfretta
Ah! seenda questo Nome;
Fonte di vita, e siume.
Ah! venga l' Architetto
Dell' edifizio eletto.

Col

## Colloquium XXXII.

IC fapiens Architectus fundamentum politit, & nemo aliud fundamentum potest ponere præ-ter id, quod positum eft, quod est Iesus Christus , - qui est legifer nofter , - non ut fimus fub lege , fed fub gratia, -- quia de Sion exibit lex, & verbum Domini de Ierusalem . Rom. 10. 8. (b) Hoc est verbum Fidei , quod przdicamus, - & quidem in omnem terram Rom. 10.18. exivit fonus corum , & in fines orbis terræ verba eorum . - & oftendir ( hoc Ap. 21, 10, Verbum ) Civitatem fanctam Ierufalem novam, descendentem de cœlo a Deo. 16. s+ 1. 1. (c) Et dilatabit locum tentorii fui , &c pelpelles tabernaculorum extendet; ad dexteram enim, & ad lzvam penetrabit.

(d) Et sternet per ordinem lapides suos,
& sundabit eam in saphiris, & ponet
asspidem propugnacula eius, & portas susipidem propugnacula eius, & portas susin lapides sculptos, & omnes terminos
eius in lapides deliderabiles. — Et erit sculptus fortitudinis nostrae Sion: Salvator
ponetur in ea murus, & antemurale,...
& vivent mortui eius, & intersecti refurgent.

(e) Orietur in diebus eius iustitia, & pr. 11. 2.
abundantia pacis, - & fluent ad eam on. 11. 2. 3.
nes gentes, & ibunn populi multi, - & 11. 6. 3. 1.
ambulabunt gentes in lumine suo, & reges in splendore ortus sui, ... & apraientur portze eius iugiter: die, ac nosten non claudentur, & erit in ea fortitudo gentium, - quisi implebit Dominus Arg. 2. 2. 2.
domum istam gloria, & magna erit gloria domus istius novissimz, plusquam primz; - supre eam enim orietur Dominus, 11 60. 2.
& in ea videbitur gloria eius, - qui san, 11. 50. 11.
% in ea videbitur gloria eius, - qui san, 11. 50. 11.

(f) Ab! Domine Deus, memento no- R: 15-6.5. firi in beneplacifo tuo: visita nos in salutari tuo: ad vivendum in bonitate elecentrum tuorum, ad lezandum in lezitia gentis tua. - Prezende misferiordiam tuam Profile.

Leientibus te, quoniam apud te est fons vitæ. - Excita potentiam tuam, & veni, pr. 79. 3. ut salvos facias nos.

amat animas nostras.

**P** 3

### Colloquio XXXII.

(a) I

L fondamento della novella città di Dio, che getterà il fapientiffimo celeste Architetto, da cui nessiuno potrà gettarne altro diverso, sarà Gesti Cristo, \* il

quale si farà nostro Legislatore, \* perchè non stiamo più soggetti alla legge servile, ma alla grazia, \* che larà promulgata dalla novella Sion insieme col verbo del Signore, che verrà dalla celeste Gerusalemme.

(6). Di questo Verbo noi predichiamo la fede, perchè la sua notizia si sparag per tutta la terra, \* e tutti conoscano la nuova santa città di Gerusalemme piantata in terra da questo Verbo, e discela dalla Gerusalemme celeste, dove regna Dio.

(c) Di questa città novella, e santa si vedrà di giorno in giorno dilatarsi lo spazio delle sue tende : disendersi il luogo de' sioi tabernacoli, e padiglioni, e allargarsi sempre, e alla destra, e alla finistra.

(d) Si

(d) Si vedrà poi alzarsi con bell' ordine le sue mura, formate di lucidiffimi zaffiri, e contornate per difesa di pietre turchine, in cui si figurano le virtù : le sue porte scavate da pietre intere, e tutti gli angoli fuoi formati di pietre preziosissime, che inviteranno tutti i passeggieri ad entrarvi. \* Sarà questa città di Sionne la nostra fortezza, ed il suo muro difensivo, e il suo antemurale sarà il Salvatore istesso, in cui troveranno vita i morti, e risorgimento gli uccisi. (e) Rinascerà ne' giorni suoi la giustizia, e una perfetta pace, \* da cui invitate correranno tutte le genti ad abitarla, \* e vi faranno condotte colla scorta del suo vago splendore, che si vedrà di lontano, e che trarrà a se i Regi ancora : le sue porte si apriranno ad ogni richiesta, o sia di giorno, o sia di notte, e i suoi abitatori diventeranno fortiffimi, e il miglior nervo delle genti . \* Il Signore l'empirà di gloria tanto grande, che supererà la gloria della città primiera; \* avendola egli scelta per il suo nascimento, e per farvi campeggiare la gloria di quel Dio, \* che è tutto amore per l'anime nostre : (f) Ah! Signore Dio nostro, ricordatevi di noi nelle vostre amorose disposizioni : visitateci con questo Salvatore, per dimostrare la vostra bontà a' vostri eletti, e per colmar d'allegrezza tutte le vostre Creature . \* Spedite la vostra misericordia a quelli, che vi conoscono, e vi confessano, e sanno, che appresso di voi solamente sta della vita il fonte. \* Su via date di mano alla vostra possanza, e venite a salvarci.

- 7

## Tunc acceptabis Sacrificium iufitia

#### O D E XXXIII.

Arà il Verbo del Padre,
Figlio di Vergin Madre,
Il fovrano Architetto
Dell' edifizio eletto,
I di cui fondamenti

Bramati dalle genti Riscuoteranno lodi Disciolte in vari modi

(b) Questo gran facrifizio
Sempre farà propizio,
Perchè con gran pietate,
Giustizia, e fantitate
Insieme s' offriranno,
A riparare il danno,
Ostie grate, o novelle,
Dell' antiche più belle,
In union perfetta,
A trattener vendetta
Librata full' offese,
Ad oltraggiare intese

L' alto

L' alto supremo onore Del sommo Facitore.

- Ah! non ha d' un tal bene (6) Il secol nostro spene, E benchè a mille, a mille Sotto le tue pupille Offriamo facrifizi, Non sono appien propizi Al grave mal commello, Perchè non è lo stesso Reo dell' empio peccate Quel, che viene immolato, Ma in sua vece animali, Che son troppo ineguali, Onde abbia ugual compenso L' offeso Nume immenso. Però non fia stupore, Se spesso con furore Piomba fopra Ifdraello Orribile il flagello .
  - (d) Ma allor, che sarà offerto
    Un infinito merto,
    E si sarà olocausto
    Per noi cotanto sausto
    Il divin Salvatore.
- (e) A riparar l'onore
  Del Genitor divino,
  S' afconderà bambino
  Sotto fembiante umano,
  Perchè non s' offra in vano
  Per l'uom, che a morte langue,
  Degli animali il fangue.

Col-

## Colloquium XXXIII.

Heb. 11. 10. (4)

E

Xpectamus fundamenta habentem Civitatem, cuius artifex, & conditor eft Deus: -- Ipfum gentes deprecabuntur, -

Ofen 14 3 & dicent ei : Accipe bonum, & redde-(1) Glof mus vitulos labiorum nostrorum; (1) Lyr. Esti. alli com idest facrificia laudum : -- que sunt conr. 95 6. fessio, & pulchritudo in consspectu eius, sanctimonia, & magnificentia in sascti-

ficatione eius . Pr. 68. 32. (b) Hoc facrificium placebit Deo super vitulum novellum . -- Tune tu exurgens , Pf. 101. 14. misereberis Sion: quia tempus miserendi eius , quia venit tempus , .. Tunc di- Heb. 10. 9. ces : Ecce venio , ut faciam , Deus , voluntatem tuam , - & Deus salvam facier Plal. 68. 16. Sion , & ædificabuntur civitates Iuda . (c) Hoc est opus, quod operatus es in Pf 43.2,10. diebus eorum . . . Nunc autem repulifti nos, & non egredieris, Deus, in virtutibus noftris , - quia placari non po- Mich. 6. 7. test Dominus in multis millibus hircorum pinguium, - dicente ipfo : quo mihi 14. 1. 11. multitudinem victimarum vestrarum ? -quibus nunquam potest lex accedentes Heb: 10, 1, perfectos facere , - O rurfum : Holocau- 1er 6. 10. tomata vestra non sunt accepta, & vi-Stimz vestræ non placuerunt mihi . Propterea : Ecce ego dabo in populum istum ruinas .

(d) Cum autem Christus assistens Pontifex stuturorum bonorum per Spiritum
14-15Sanctum offeret semetipsum immaculatum
Deo , time emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis ad serviendum
Deo viventi.

(e) Ideoque, ut novi Testamenti mediator sir, -- cum in forma Dei este. Phil. s. 6.7. semetiplum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, & habitu inventus, ut homo, -- Heb. 10. 4. semi impossibile est sanguine taurorum, & historium auserri peccata.

## Colloquio XXXIII.

Con quanto desiderio aspetta l'anima mia di vedere sondata la città santa, il cui Architetto, e Fabbricatore siete voi, mio Dio, " cui spediscono tutte le

con quello i nuovi vitelli del labbro procedenti dal cuore, cioè i facrifizi di lode, \* quali fono la confessione della fede, e la bellezza della carità, degni della vostra presenza, e in vigore di questi la santità de' pensieri, e la generosità dell' opere ben dovute alla vostra santificazione . (b) Questi sagrifizi piaceranno a voi più de' teneri vitelli, \* intantochè per vederveli finalmente offerire, spero, che sorgerete dal vostro trono, risoluto d' usare misericordia a Sionne; esfendo omai giunto delle misericordie il tempo . " In quel momento istesso dirà il vostro Divino Figliuolo: eccomi pronto, mio Dio, a far la vo!tra volontà, \* acciocchè si salvi dall' ira voftra la città di Sion, e si veggano fabbricate nuove città al popolo di Giuda. (c) Que-

genti le loro fuppliche \* pel desiderio di potervi presentare un vero bene, cioè Gesù Cristo, e (c) Questa è la grand' opera, o Signore, che avese decretato di fare ne' lecoli futuri : ma adeffo noi siamo privati, e tenuti lontani da sì bella forte, non uscendo voi ad avvalorarci con quest' opera di fomma misericordia . \* Perlochè piangiamo mesti le nostre sventure, ben sapendo, che non fono atti a placarvi nemmeno le migliaia de' più pingui , e scelti animali ; \* mentre voi steffo diceste: a che giova la moltitudine delle vostre vittime \*, per mezzo delle quali non può la legge santificare chi le offerisce : \* i vostri olocausti non mi gradiscono, e tuste le vittime a nulla vagliono per foddisfarmi, e placarmi ; per questo sono astretto sovente a spargere il furore del mio sdegno sopra del popolo TCO . .

(d) Quando però Crifto destinato sommo Pontefice de' suturi Sagrifizi, i no virtà dello Spirito Santo offerirà se stello immacolato, e puro a voi suo eterno Padre; allora si monderanno perfettamente le coscienze degli uomini da tutte l'opere morte, e diventeranno atte a prefare servità

a voi, che fiere un Dio vivo

(e) Quindi è, che per farfi mediatore del nuovo testamento fra Dio, e gli uomini, deposta la divina sembianza, impicciolirà se stesso, e prenderà la forma di servo, e nascerà simile agli altri uomini, e si vestirà come uomo di carne mortale. Altrimenti era impossibile a sorza di sangue de' tori, e de' captetti togliere i pecsati, e placare la giustizia sdegnata.

# Tunc acceptabis Sacrificium iustitia

#### O D E XXXIV

H sacrifizio grato l Vedersi umiliato Con mirabil consiglio Al Divin Padre il Figlio. La grand' Ossa Divina,

Cui tutto il Ciel s' inchina; In un foave odore
Salirà a te, o Signore,
E il giufto Sacrifizio
Ti renderà propizio,
Perchè fe l' uomo è il reo
Vedraffi per trofeo
Dell' onor tuo fehernito
Un altr' uomo punito
Ma l' eccelfo vantaggio
Sta nel fuo gran lignaggio
D' un' eccellenza tale,
Che non fu al mondo uguale.

(e) Non sarà l'empio, è vero, Sotto il flagel severo; Ma l' innocenza istessa Dinanzi a te sommessa S' addosserà gli altrui, Come peccati sui; E il gusto Sagrifizio Ti renderà propizio.

(d) Basta, che il reo si dolga
Del male, e a Dio si volga,
Che pagherà la pena
Con gran vigore, e lena,
Dovuta al mal già fatto,
Chi fottoferisse il patto;
Perchè con voglie pronte,
Chiando until la fronte,
Con valore da forte

Affronterà la morte.
(\*) Allor diverrà bello
Col fangue dell' Agnello
Agli occhi, al cor paterno
Il Sagrifizio eterno.

(f) Oh Sagrifizio grato!
A chi effer dee placato:
Non fol fufficiente
A pagar degnamente
Pel debitor efausto,
Ch' è l' uman germe infausto;
Ma che di tanto avanza
La dovuta uguaglianza
Di pena coll' errore,
Quanto avanza in valore
Sopra dell' uomo rio,
Quell' wom, che insieme è Dio.

Col-

### Colloquium XXXIV.

Eph 1.9.13. (a)



Aeramentum: Voluntatis
fuz notum fecit nobis
Deus in dispensatione
plenitudinis temporis
instaurare omnia in Chri-

flo, que in Corlis, & que in terra funt.

Hob. 10 f. (b) Ideò ingrediens mundum, dicit:

Hoftiam, & coblationem noluifiti ricorpus

Erh 11 autem aptafit mini, - tradiditque femetiplum pro nobis oblationem, & hofluam Deo in odorem funvitatis, - fefluam Deo in odorem funvitatis, - feclus obediens ufque ad mortem; mortem autem Crucis; - quamvis vocaretur

munen cius Admirabilis. Confifiarius,

Nomen eius Admirabilis, Confilharius,
Deus, Fortis, Pater futuri faculii, Princeps pacis.

5202 18 20. (c) Et liest foriptum fit 1 Anima; qua

. Pet.). 13. peccaverit , ipia morietur : — Christus tamen pro peccatis nostris mortuus est , 10. 13. iulius pro inius ; — quia ipse-peccata . Pet. 14. multorum tulit , — & pertulit in corpore fuo super lighum .

Exce 18 27. (d) Quid ergo? Dummodd avertat fe impius

pius ab impietate sua , quam operatus est , & faciar iudicium , & iustiriam : pie animam suam vivisticabit , ... quia verè languores nostros tulit , & dolores nostros ipse portavit : disciplina pacis nostrae super eum , & livore eius sanati sumus ... Cumque dixisse : Pater mi , si non potest hic calix transire , nisi bibam illum , fiat voluntas tua , ... tradidit in 11 51.12. mortem animam suam , & cum sceleratis teputatus est , & pro transgressoribus rogavit .

(e) Refpice sume, Deus, in faciem Chri- Pt 51.10. fit tui, - qui, ficut ovis, ad occifio- 1r 51.7. nem ducetur, & quafi agnus coram tondente fe, non aperiet os fuum; - fed Heb χ 12. per proprium Sanguinem introibit femel in Sancta, εterna Redemptione inventa.
(f) Multum enim valert depresente hu. 18.5. fil.

(f) Multum enim valet deprecatio hisias Iufii affidua, — qui cum adhue peccatores effemus, pro nobis mortuus eft: multo igitur magis nunc iufificati in Sanguine ipfius, lalvi erimus ab ira per ipfum ... Si enim unius delifto mors regnavit per unum: multo magis abundantiam gratiz, & donationis, & iuftitiæ accipientes § in vita regnabimus per unum lefum Chriffum, — qui cum fit fiplendor glorie, & figura fubfiancia eius, portat omnia verbo virtutis fuæ, & purgationem peccatorum faciens, ledet ad dexteram Maicfats in excessifis.

Col-

#### Colloquio XXXIV.

O ben, che questo Sacramento della vostra mitericordiosa volontà lo manifesterete, mio Dio, nella pienezza de' tempi, rinnovando per mezzo di Cristo le co-

fe tutte in cielo, e in terra.

(6) Perciò entrando Crifto nel mondo: gran Padre, vi dirà, giacchè avete rifiutate l' offie, e le oblazioni, e mi avete adagiato un corpo umano, \* io per benefizio dell' uman genere vi offro l' oblazione, e l' offia di me fteffo in odore di fantità, \* refo obbediente fino alla morte, e morte di Croce. \* Ed io, pur lo fapete, fono l'ammirabile, il configliero, Dio come voi, ugualmente forte, Padre del futuro fecolo, e Principe della pace.

(e) Quantunque per legge di giultizia, chi ha peccato, morir dovrebbe, \* Gesti Crifto però, che per ditipensazione di misericordia ha accettato di morire per i peccati nostri, sarrificandosi il giusto per gl' ingiusti; \* per soddisfare alla giustizia ha acconsentito di prendere sopra di se i peccati degli uomini, \* e con quelli sopra il sino corpo lalire il legno della Croce, morendo in figura di reo, e vestito di tutte le nostre reità (d) Or dunque, purchè l' empio si pena delle le

la fua empietà, ed ami la ragione, e la giuftizia, sarà ravvivato, \* perchè Gesù Cristo ha prefo a scontare le nostre infermità, a soffrire i nostri gastighi, ad addossarsi il flagello dell'ira diviva, e a risanarci colle sue piaghe. \* E però dopo aver detto all' Eterno Padre, che era pronto ad assorbire tutto il calice del suo sdegno, \* diede la sua vita in braccio alla morte, si lasciò trattare da malsattore, e per tutt'i malsattori ofirì.

a Dio le sue preghiere .

(e) Rimirate ora, Eterno Padre, il volto del vostro Cristo, \* che a guisa di mansueta pecorella fi è lasciato uccidere ; e come un agnello sotto i fuoi recifori non ha mai aperto bocca, \* e a costo del proprio sangue ha voluto entrare nel propiziatorio per rendere eterna la fua Redenzione . (f) Imperocchè, che non potranno le inceffanti suppliche di questo giusto? \* il quale se ha voluto morire per noi , anche quando eravamo peccatori ; molto più adello , che per noi ha gia sparfo il suo fangue, a riguardo di tanto prezzo, ci falverà co' suoi meriti dall' ira divina ; e se per un delitto d'un uomo regnò in noi la morte, molto più per l'abbondanza di tanta grazia, di tanti doni, di tanta giustizia d' un uomo Dio regnerà in noi la vita. \* Che se egli , essendo lo splendor della gloria, e l' istessa sostanza del Padre, fa tutte le cose colla virtù della sua parola, purgherà certamente quello, che ha fatto, distruggendo i peccati, ora che per questo solo fine siede alla destra della maestà divina nell' eccelfo fuo trono, dove regna in eterno.

Tuna

## Tunc acceptabis Sacrificium Iustitiæ.

#### O D E XXXV.

I' ricco pagamento
Renderà appien contento
Il Divin Genitore,
E più farà l'amore
Del compenso a lui reso,

Che l' odio a chi l' ha offeso. (6) Oh! fecoli felici . Che dopo l'ire ultrici In quell' età dell' oro Godrete il bel tesoro. Ma noi con amarezza Piangiam la debolezza De' nostri Sacrifizi ; Poichè da i nostri vizi, Al Sommo Nume offeso, Di non aver mai reso Degno compenso appieno, O in qualche parte almeno, In tanto tempo, e tanto Non possiam darci vanto.

(c) Ah !

(e) Ah! qual invidia desta
Contro della funcsia
Schiera de' nostri mali,
Opra di noi mortali,
Veder da amor portato
Il Dio possenta armato,
Debellar morte, e inferno:
E dell'onor Paterno
Farsi ristoratore
Il gran Liberatore,
Con tale pagamento,
Che rende Dio contento.

(d) Ah! non ha d'un tal bene Il fecol nostro spene. Ed Hidrael piangente S' affligge amaramente, Perchè di Dio si mira Non atto a chinguer l'ira,

(e) Mancandogli il perfetto
Sacrifizio a Dio accetto,
Sacrifizio immortale,
Su cui, spiegate l'ale,
Salirà al Divin Trono
Dell' uomo ogn' a'tro dono.

(f) Allor le umane offerte
Di giuftizia coperte,
Al Nume eterno grate,
Ritroveran pietate.
Oh! fecoli felici,
Che dopo l'ire ultrici
In quell'età dell'oro
Godrete il bel tesoro.
Q 3

Col-

#### Colloquium XXXV.

Rom. 10. 9. (a)

11/2/2

Um dixit Filius: Ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem tuam, tunc dixit Pater: Hic est Filius meus dilectus, in quo

mihi bene complacui

Dan. 12. 1. (b) Ob! tempus quale non fuit ab eo, ex quo gentes effe cœperunt, ulque ad illud, in quo falvabitur populus omnis, qui inventus tuerit feriptus in libro...

Rom. 9. 0 Nam munera mestra, & holiz, que of-

non. 9. o. Nam munera mostra, & hostiz, quæ offeruntur, non possunt iuxta conscientiam persectum facere servientem; - cum

Luci Ponimparia fins ad folvenda delicia. (1) Siquitec R M. dem in priori tabernaculo temper introiac is an abant Sacerdotes facrificiorum officia conton financia del financia del financia conton del financia del fin

1bl. v. 10. flitiis carnis ulque ad tempus correctio-Rom. 10 11, nis impolitis, - quæ nunquam posiunt au-

151. v. 3. ferre peccata, - fed in ipfis commemoratio peccatorum per fingulos annos fit.

col. 2.13. (6) Avos, cum mortus estar li desi24-15. Étis, convivificavit Deus cum Christo,
donans vobis omnia delicta, & delens,
quod adversus omnes erat chirographum
decreti, quod erat contrarium nobis, &
ipsum

247

ipsum tulit de medio, affigens illud Cruci , & expolians principatus , & potestates, traduxit confidenter, palam triumphans illos in femetipso , - qui per mor- Heb 2. 14. tem destruxit eum, qui habebat mortis imperium, - dicens: ero mors tua, o Ofez 13.4. mors : morius tuus ero inferne . -- Vobis Mar. 4. 11.

boc Mysterium Regni Dei noffe datum est. (d) Illis autem, qui foris funt, in pa- 1bidem. rabolis omnia fiunt , -- ut fiat reprobatio Heb. 7. 18. præcedentis mandati propter infirmitatem eius, & inutilitatem; nihil enim ad perfectum adduxit lex ; -- O' ideo filii eius if ft. 10. proiecti funt, pleni indignatione Domi-

ni. (e) Per lesum ergo offeret populus ho- Heb. 13. 15.

stiam laudis temper Deo, idest fructum labiorum confitentium nomini eius ; talibus enim hostiis promeretur Deus, qui propterea iplum dedit caput super om- Eph 1. 22. nem Ecclesiam , quæ est corpus ipsiu: , qui omnia in omnibus.

(f) Tunc accedentes ad hunc lapidem 1.Pet. 2.45 vivum, & ipsi tanquam lapides vivi superædificabuntur, ut fint domus fpiritualis , sacerdotium sanctum , offerre spirituales hostias acceptabiles Deo per Ielum Christum . O vos genus electum , rega- 1. Pet. 2. 9. le Sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis : ut virtutes annuntietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen fuum.

Col-

#### 248 Colloquio XXXV.

(4)

Anto gradiste, Eterno Padre, il sagrifizio, che vi sece di se stesso il vostro Figlio, quando disse: Eccomi pronto a fare la vostra volontà, che ve ne dichiaraste

contentissimo, palesando al mondo tutto, che egli era il vostro Figlio diletto, in cui ritrovaste tutte le vostre soddissazioni, e tutti i vostri com-

piacimenti.

(b) Oh età fortunata ! che non fu più mai, da che incominciarono ad essere gli uomini sino a quel tempo, cui fu riferbata la salute di tutto il popolo , scritto da Dio fino dall' eternità nel suo libro . \* Imperocchè le ostie , che prima fi offerivano a voi , non erano valevoli a purgare l'interno di chi le presentava, nè a renderlo a voi caro, ed accetto, per essere ineguali di troppo a tanta impresa . \* Per questo nel vecchio testamento i Sacerdoti avevano sempre che fare d' intorno a tanti facrifizi, che erano diversi secondo la diversità de' peccati, e pieni di vari lavamenti, e purgazioni carnali, materiali, ed estrinseche, imposte a quei popoli carnali sino al tempo di correggerne l' uso, e cambiarlo in migliore . \* In fomma quelli erano fimboli , e fignificazioni, che non producevano la grazia, e non potevano togliere i peccati, de' quali si faceva in essi ogni anno commemorazione, per eccitare il popolo a detestargli.

(c) Ma noi per quanto siamo morti ne' delitti, pel solo sacrifizio di Cristo, ci ravvivate, o Si-

gnore, condonandoceli tutti, e feancellando il decreto di morte contro tutti fulminato; attelochè Crifto lo inchiodò alla Croce, dopo averlo levato di mano a' Principi, e alle potellà infernali, " il cui impero di morte egli difruife colla fun morte, " come avea predetto, dicendo; io ucciderò la morte, e addenterò l' inferno. " Quefto, mio Dio, è il vero miffero del vostro regno a noi Criftiani manifeltato.

(d) Agli altri però tutto è in parabole, e in figure, \* destinate ad esser rigettate, come insussiciati, ed inutili. \* Per questo i superstiziofi seguaci di quelle sono pure rigettati da voi,

e portano seco la vostra indegnazione.

(e) Adunque appoggiati noi a' foli meriti di Gesù Crifto offriamo sempre a voi, come vostro popolo eletto, tutte le altre ostie di lode, che consistono nella vera confessione del vostro nome. Così ci acquisteremo il vostro gradimento, ° avendo voi dato a tal fine il vostro Figlio per capo a tutta la Chiefa, che è il corpo di Cristo, la cui virtù è tutta in tutti i suoi membri.

(f) Così tutti quelli, che fi accosteranno a lui, che è una pietra viva d'eterno fondamento, saranno numerati per pietre vive da porsi sopra di quella nell' edifizio della gran casa spirituale, o in qualità di Sacerdoti fantificati, o in qualità d'ostie soprannaturalizzate, e gratissime a voi per i meriti di Gesù Cristo. \* On generazione eletta! in cui fi trova il regal sacerdozio, la gente santa, il popolo di conquista per annunziare la virth di quel Messia, che dalle tenebre gli trasse a vivere dentro il suo lume divino.

# Tunc acceptabis oblationes,

#### O D E XXXVI.

L Sacrifizio grande Tanta giustizia spande, Che traboccando in seno La grazia, onde va pieno, A mille cuori, e mille, Accenderà faville, Che in fiamme cresceranno. E in alto faliranno A foddisfar l' offesa Giustizia: e a tanta impresa Di aver grazia, e perdono, D'effer gradito dono, Darà tutto il valore Il lor Capo, e Signore; Onde da fua virtute Le membra avran falute . Quanti pongon fua spene Nel dator d'ogni bene, Lieti a sì bella forte Apriranno le porte,

Per-

Perch' entro lor paffaggio Faccia di grazia il raggio . Allor l' avido cuore Vedrem con ifupore Alla fame dell' oro Cercar nuovo teforo Non più terreno , e frale , Ma eterno , ed immortale .

(e) Fra l'are, e i Sacerdoti
I popoli divoti
Spargeran le ricchezze
Tolte alle morbidezze,
E apporteran l'amica
Pace a turba mendica
Di languidi, ed infermi,
D' invalidi, ed infermi,
Di vedove spogliate,
Di vergini insidiate.

le loro vite ancora
In olocausto allora
Offeriran le genti
Di santo amore ardenti,
E si vedran cadere
Tra suoco, spade, e siere
Forti le più gentili
Donzelle, e infanti umsili
Sopra l'etate, e il sesso
Dopo il Messia promesso,
E sarsi terra, e mare
Di Sacriszi Altare;
Il Sacrissio grande
Tanta giustizia spande.

Col-

#### Colloquium XXXVI.

S. Feelef Ex beeli, c. (a

Col. 2, 9,

Cce Sacerdos magnus, qui in tempore iracundiæ factus est reconciliatio; - In ipso enim inhabitat omnis plenitu-

do divinitatis corporaliter, & lumus in illo repleti, - qui ignem venit mittere in terram, ut accendatur, - & adimpleat smulgaufque ea, quæ defunt palfionum Christi, offeratque dona, & facrificia pro peccatis, - ut ex eo capite totum corpus per nexus, & coniunctiones crescat in augmentum Dei.

toum corpus per nexus, & contunctiones crefcat in augmentum Dei.

(b) Quarquot funt, qui confidunt in illo, intelligent veritatem: & fideles in dilectione acquieftent illi, eficientes unufquif
\*\*Reg 3.18.\*\* que: loquere Domine, quia audit ferMatt 10.55.\* que: loquere Domine, quia audit ferMatt 10.55.\* que : loquere Te; — Quid enim prodeft homini, fi mundum univerfum lucretur, animax verò fuzz detrimentum patiatur / —

Matt d. 20. Melius est thefaurizare thesauros in Cœ-

Main 6. 20. Melius ett thelaurizare thelauros in Cœ
lo, quia ubi eft thesaurus, ibi eft & cor.

Eccl. 35. 1. (c) Propterea multiplicabuntur oblationes.

nes,

nes, quæ impinguant altare; — Et quotquot possessionem, aut domorum
erunt, vendentes, afferent pretia ecrum,
quæ vendent, & dividetur singulis, prout
cuique opus erit. - Hæc est Religio munda, & immaculata apud Deum, & Patrem: Visitare pupillos, & viduas in
tribulatione eorum: - Frangere elurienti
panem suum, & carnem suam non despicere: -- Honorare Sacerdotes, & date Ect 7. 11.
illis partem, sicut mandatum est in lege,... & cum lugentibus ambulare, &
visitare infirmum; ex his enim dilectio
sirmatur.

(d) Et quia fides per charitatem ope- Gal 5 6. ratur , - etiam in mortem tradentur 2 Cor 4 41 propter Ielum ; -- per fidem enim obtu- Heb (1.33. rabunt ora leonum, extinguent impetum ignis, effugient aciem gladii: lapidati, fecti, in occisione gladii morientur, -iuvenes etiam, & virgines, senes cum 1bi. v. 12. iunioribus ita laudabunt nomen Domini ; - Convalescent enim de infirmitate, Heb 11.34. fortes facti in bello , ludibria , & verbera experti, insuper & vincula, & carceres, - in laboribus plurimis, in plagis 2. Cor. 11. fupra modum, in mortibus frequenter, quia & Christus passus est pro omnibus, 1. Pet 2 21. relinquens exemplum, ut fequamur vestigia eius . -- Hac confessio eorum su- Pf 148 14 per Cœlum, & terram, - in mari, & Pf. 134. 6. in omnibus abyssis.

#### Colloquio XXXVI.

Cco, anima mia, in Gesti Cristo il gran Sacerdote, che in tempo del maggiore sdegno di Dio, fi è fatto egli il riconciliatore, e la riconciliazione . \* In esso

abita tutta la pienezza della divinità entro un corpo umano, e da lui in noi deriva ogni grazia, \* essendo egli venuto in terra a portare il suo divino suoco , perchè s' accenda in tutt' i cuori ; \* e ognuno da quello infervorato colla fua cooperazione dia il compimento in quanto agli effetti alle paffioni di Cristo , \* offerendo per esso del suo doni, e sacrifizi in espiazione de' peccati, \* perchè in virtù del congiungimento al capo tutto il corpo, e ciaschedun membro cresoa in grazia appresso di Dio.

(b) Tutti quelli, che confideranno in lui, capiranno queste verità , e resi fedeli nell' amarlo. a lui si arrenderanno, \* e a tutti i suoi santi comandamenti , e configli , come fedeliffimi fervi . \* Abbandoneranno perciò le cose tutre per feguitarlo, \* pensando, che nulla giova all' uomo guadagnar tutto il mondo, e poi perder l' anima fua, \* e che è molto meglio procurare te-

fori in Cielo, perchè il cuore aspiri colà, dove sa rittovarsi il suo vero tesoro.

(e) Per tal fine si moltiplicheranno l'offerte d'

(e) Per tal fine li moltiplicheranno l' offerte d'intorno al divino altare, "e venderanno i fedeli quanto possiedono, e porteranno il prezzo alle Chiese, perchè si distribusica a' bisognosi. «
Imperocchè la vera prova d'una religione pura,
ed immaculata appresso il divin Padre consiste in
soccorrere i pupilli, e le vedove ne' loro travagli, "spezzare il pane all' assamato, vestire il
nudo: "Rispettare non solamente il sacerdozio,
ma ancora i sacerdozi, e somministra loro il bisognevole, come comanda la legge: consolare
gli afflitti, e vistare gl' infermi, perchè in quette cose consiste l' amore di Dio, e del prossi-

(d) E perchè la fede per la carità semprepiù si accende, \* si vedrà ancora dare la vita per amore di Cristo : \* e correre i fedeli a farsi cibo de' leoni, pascolo delle fiamme, vittime al taglio delle spade, morendo, chi lapidati, chi fatti in brani, e chi decapitati; ne solamente i provetti, e i più robusti uomini onoreranno così il nome del Signore, ma ancora i fanciulli, e le Verginelle, ad onta dell' età, e del fesso, saranno intrepide agli scherni, alle percosse, alle catene, alle carceri, fol perchè Cristo pati per tutti , lasciandoci esempio per imitarlo . \* Questa confessione della loro fede, autenticata col fangue farà gloriosissima sopra i Cieli , sopra la terra, " nel mare, e sino ne' più profondi abissi .

## Tunc acceptabis oblationes, & bolocausta.

#### O D E XXXVII.

ON potrà l'uom nocente
In faccia all'innocente
Vivere in falfa pace,
Quand' Egli in tanti giace
Crudi affanti, e mertori
Sol dovuti agli errori,

E a scelerati esempi Di cuor perversi, ed empi.

(b) Onde a dar vero fegno
Di penitenza degno,
Lafeiando in quella etate
Le Città abbandonate,
Anderan fra le belve
Ad abitar le felve:
Strafeineran per etti
Monti, e colli delerti
Tormentofe catene,
Ed apriran le vene
Co cilizi, e flagelli;
E al forte fuon di quelli

Rim-

Rimbomberan le rupi : Le balze, e li dirupi Deposta lor durezza Mossi da tanta asprezza, Di far'eco a que' lai Non cessera giammai.

(c) Le più tetre caverne,
Ove Sol non fi feerne:
Le fpelonche ripofte
Lor membra ivi nafcofte
Seppelliran viventi;
Perchè fieno tormenti
Tutte di vita l'ore
Ad un gemente cuore.

Su di colonne eccelse, Per cui rupe fi fvelse, Fermo vedrem taluno Al chiaro, e all' aer bruno Sfidare a stuolo a stuolo A scendere dal polo Le grandini sonanti, E le procelle erranti : Vapor, che tutta ingombri L'aria, e la luce adombri, E nevi, e ghiacci, e ardore, E quant' ha di rigore L'estate, e il crudo verno Col variare alterno. Per rovesciar full' empio Strage, vendetta, e scempio: Questo sarà pur segno Di penitenza degno.

Col-

### Colloquium XXXVII.

Heb. 13,1,3, (a

Spicientes in Auctorem Fidei, qui proposito sibi gaudio sustinuit Crucem, & talem sustinuit a peccatoribus adversum

femetipfum contradictionem, per patientiam omnes curramus ad propofitum no-Beb. 10. ac. bis certamen; - Si enim voluntarie peccantibus iam non relinquitur pro pec-

cantibus iam non reinquitur pro peccatis hoftia, quanto magis deteriora merebitur supplicia, qui Filium Dei conculcaverit, & sanguinem Testamenti pollutum duxerit, & sipritui gratize contumeliam secerit?

Euca 3. 8 (b) Ut ergo bomines faciant fructus di-Beb 11.37. gnos pœnitentiz, — circuibunt in melo-18.39. tis, in pellibus caprinis, egentes, annu-

5"

gustiati, afflicti: in solitudinibus errantes, in montibus, & in cavernis terræ, -- in labore, & ærumna, in vigiliis 1.Cor 11.47. multis, in frigore, & nuditate, - Fra- 10b. 30. 29. tres facti draconum, & focii struthionum ; - ibique facient fibi vincula , & 1er. 27. 2. catenas, & ponent eas in collo ipforum : - accingentur cilicio, & consper- ler. 6, 26. gentur cinere : luctum unigeniti facient, & planctum amarum; - ita ut de me- Pf. 103. 12. dio petrarum dent voces , - & refonet Sap. 17. 19. de altissimis montibus echo. (c) Ita fimiles facti funt pellicano foli- Pf. 101, 7.8. tudinis, facti funt ficut nycticorax in domicilio . & facti funt , ficut paffer folitarius in tecto, - ut fint eis lacrymæ pf 41. 4. panes die, ac nocte, (d) Et quia maxime bonum est, corre- Eccl. 10. 4. ptum manifestare poenitentiam , - non deficient, qui accipient armaturam zeli , Sap. s. 181 & armabunt creaturam ad ultionem inimicorum Dei; - ideoque charitatis igne incensi, immobiles, reclique tota vita super columnas fe exponent ficut (1) Simeon , (2) (1) Bar. an. & Severianus , qui , aperto Coelo , tempo- 18 rum iniurias patiebantur, - die, noctuque (2) Bar an æstu urebantur , & gelu , fugiebatque 56 57. fomnus ab oculis corum , - ut ignis , Ecel 19 15. grando, fames, mors, & omnia, quæ ad vindictam creata funt , - probarent ter. 11. 10. renes, & corda eorum, & videret Deus ultionem fuam ex eis .

R. 2

## Colloquio XXXVII.

LI è ben giusto, mio Dio, che tutti noi, e specialmente i peccatori, rimirando n-ll' autore della nostra sede, il quale propostosi il gaudio, sostenne la

croce, e tanto fiera perfecuzione da' fuoi nemici , corriamo per la firada della fofferenza al
combattimento , apparecchiatoci dagl' iffeffi avverfari .\* Altrimente , se per la malzia di quelli, che peccano per pura volontà di peccare ,
difficilmente vi sarà ostia propiziatoria; che sarebbe di noi , se in vece di sar penitenza, conculcassimo ancora la grand' ostia del Figliuolo di
Dio per i nostri peccati offerta, contaminassimo
il suo sangue, e insultassimo lo spirito della grazia?

zua (
6) Adunque per far frutti degni di penitenza,\*
fi vedranno uomini andare raminghi per le folitudini, per i monti, e per le caverne, quafi ignudi, o fol di pelle-malamente vefiti; \* foffrendo
la fame, la lete, l' angustia, i disagi, la fatica, la miseria, il freddo, e l' inclemenza delle
sta.

stagioni, "senz' altra compagnia, che delle fiere abitatrici di quei deferti. "Colà si appresteranno, e funi, e catene per aggravarsene il dorso: "e anderanno cinti di cilicio, e di canere aspersi e e lagregranno amarissime lagrime, con una tristezza-, simile a quella di chi piange la morte del suo unico siglio; intanto che i sassi impetossiti risponderanno a' loro lamenti, "e di rupe in rupe, di balza in balza, di monte in monte l'eco mesta moltiplicandos," gli accompagnerà da per tutto.

(c) In questa guisa divenuti simili ora al Pellicano errante nel deserto, or a' mesti notturni uccelli nelle tane nascosti, ed or al passero solitario, che vive a cielo scoperto, o si fi sostenteranno di lagrime il giorno, e la notte.

(d) E perchè chi conduste una mala vita, e s' emendò, è bene, che manisesti la sua penitenza; vi faranno pur anche di quelli, che armati di fanto zelo, sfideranno tutte le creature a prendere vendetta di loro, per effere stati nemici di Dio, \* imitando i due Stiliti Simeone, e Severiano, che paffarono tutta la loro vita fopra alte colonne, e foffrirono tutte le ingiurie dell' aperto cielo . \* Così effi e giorno , e notte soffriranno la state, e il verno, nè mai si daranno ripolo, \* lasciando aperto il campo d' affalirgli al Sole, alla grandine, alla fame, alla morte, e a tutti i mali creati da Dio in vendetta de' peccatori ; \* perchè tutti possano ssogarsi contro del loro corpo , e giunga Dio a vedere di loro la sua vendetta in questo mondo.

Tung

# Tunc acceptabis oblutiones, & bolocausta.

#### ODE XXXVIII.

Viti ne' configli
Di Dio vedranfi i figli,
Offrir del cuor gl' intendi
Voti, e full' are incendi
Con nuovo rito efferno

Al Sacerdote eterno: Al Dio d'ogni vittoria Nel Tempio suo la gloria Daraffi, e lode, e onore,

- (b) E un' alma fola, e un cuore Parrà ne' petti accolto Del fido Popol folto.
- (e) Vergini elette a schiere, Schive d'uman piacere, Lontane da periglio, Vedransi il bianco giglio, Vinti tre sieri mostri, Portar sicure a' chiostri.
- (d) Ma qual immenso stuolo Spiegherà lieto il volo

A pofar

A polar fra' recinti Di austeritade cinti? Fuor della patria terra Dal Dio possente in guerra Vedrassi di sicura Fortissima armatura, Munito il petto, e il fianco, A render vano, e manco Il rio poter d' Averno, E d' un nimico interno , Unito a quel di fuore, Ch' è vecchio ingannatore. Le forze lor depresse Saran da tre promesse, Sacri giurati voti All' a'tre etadi ignoti : Palefi alla futura Legge di grazia pura, Che a' suos fedeli addita Il sentier della vita, E per angusta porta Tutti ad entrar conforta; Sì uniti ne' configli Di Dio vedransi i figli . Ah! che sì belle imprese Restano ancor sospese, Sinchè non giunga il giorno Di piena grazia adorno. Oh! secoli felici, Che dopo l' ire ultrici In quell' età dell' oro Godrete il bel tesoro .

R 4

Col-

### Colloquium XXXVIII.

P. 14, 7.9- (a) Et fi

Eus, tu conversus vivificabis nos, & plebs tua latabitur in te: & ut inhabitet gloria in terra nostra . . afferent Dos

Pf. 18.1.2,9

nostra, - afferent Domino filii Dei gloriam, & honorem, & in templo eius omnes dicent gloriam.

An. 4. 32. (b) Er multitudinis credentium erit cor unum, & anima una; n.c. quilquam eorum, quæ possidebunt, aliquid luum esse dicent; sed erunt illis omnia com-

An. 5. 14. munia: - magis autem augebitur credentium in Domino multitudo virorum, ac mulierum.

Matt 25 1. (e) Ita fiet regnum Cœlorum simile decem Virginibus, quæ accipientes lampa-Prov.31 30 des suas exterunt obviam sponso, -- putan-

tes, quod fallax gratia, & vana est pulchritudo: O quod mulier timens Deum, 1. 11. 13. ipsa laudabitur; -- quapropter lætabitur

r. 31. 13. ipfa laudabitur ; -- quapropter lætabitur virgo in choro : iuvenes , & fenes fi-

rit. s. 1s. mul: - Et abnegantes impietatem, & facularia desideria, sobriè, iustè, & piè vivent in hoc saculo.

(d) In-

(d) Insuper fignabunt servos Dei nostri Apoc. 7 3in frontibus corum , -- quibus erit con- Phil. 2. 1. 2. folatio in Christo, solatium charitatis, & focietas spiritus, idem sapere, eamdem charitatem habere, unanimes idipfum fentire, - & unanimes uno ore honori- Rom. 15 6. ficare Deum , & Patrem Domini noffri Ielu Christi. -- Quem, ut fequantur, exibunt de terra eorum, & de cognatione AR. 7. 3. eorum . -- & mortui ab elementis huius col 2 20. mundi, -- accipient armaturam Dei, ut Eph 6 11. possint stare adversus insidias Diaboli, 12 13. adversus carnem, & fanguinem, & adverfus mundi rectores, - inimicos Cru- Phil 3. 18. eis Christi . - Propterea relinquentes Matt 19.37. omnia, - & castificantes animas suas in 1 Pet 122 obedientia charitatis, in fraternitatis a. Matt 16.24. more, - abnegabunt semetipsos, & tollent Crucem, & perdent animam propter Deum .- ut inveniant eam , - O' ut con- Matt 7 11. tendant intrare per angustam portam. (e) Verè non omnes capiunt verbum M.tt 1912... iftud, fed quibus datum eft . -- Umbram Heb. 10. 1 enim habet lex futurorum bonorum, non ipsam imaginem rerum : - fed dies ler, 23 5. venient, dicit Dominus, & suscitabo David germen iustum, & regnabit in terra. . O vos genus electum, gens fan- 1.Pet. 2.9. Eta, populus acquifitionis, ut virtutes annuntietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen fuum.

## Colloquio XXXVIII.

Utto il popolo esulterà, mio Dio, di nuova allegrezza, e tutta la terra fi vestira d' una nuova gloria, per effervi voi piegato a ravvivarci . Quindi fi aumen-

teranno i facrifizi , e le oblazioni de' nuovi figliuoli vostri, per tributarvi onore, e gloria, e nel vostro tempio si alterneranno da tutti i fedeli le vostre lodi.

(b) Che bello spettacolo degno del Paradiso! vedere allora la moltitudine de' primi Cristiani tanto uniti fra loro in carità, che sembrera siavi in tutti un cuore, un' anima fola, nè vi fara chi abbia attacco a' beni del mondo, e voglia fovraflare agli altri colle ricchezze, e con il fasto; ma tutti porranno tutto in comune, \* e in tal forma s' aumenterà maggiormente la moltitudine de' fedeli .

(c) Allora farà per virtù del lume della fede dalla carità acceso, che in questo nuovo regno de' cieli si cominceranno a vedere le vergini consacrare intatto il loro giglio allo sposo celeste, \* riputando fallace ogni grazia, e vana ogni bellezza, e sol degna di vera lode la donna, che cerca Dio folamente . \* Per la qual cosa sprezzate le conversazioni mondane, s' uniranno in un coro co'l' altre provette insieme, \* giungendo a rinunziare con solenni voti i pericoli dell' empietà, che nascono da' desideri mondani ; cioe dalle ricchez-

ze . dal piacere , e dalla superbia , per vivere nel prefente lecolo con sobrietà, con giustizia, e con pietà degna delle spole di Gesù Cristo .

(d) In simil guisa si vedranno molti servi di Dio fegnati nella fommità del capo, \* riporre in Cristo tutta la loro confolazione, vivendo uniti nella dottrina, nella carità, ne' fentimenti, \* e onorando d' accordo colle stesse lodi Dio Padre del nostro Signor Gesù Cristo. \* A tal fine abbandoneranno le loro Patrie, e i loro Parenti, \* e morti totalmente al mondo \* prenderanno sopra di se le armature di Dio per resistere all' insidie del D monio, agli affalti della carne, e del fangue, e alle tiranne leggi del mondo, " che sono tutti inimici giurati della Croce di Crifto . \* Quindi rinunziate le cofe tutte colla povertà, \* fottomesse l'anime loro colla volontaria ubbidienza, " e fatti inimici colta castità delle proprie soddisfazioni, prenderanno la Croce, e per l'amor di Dio perderanno il piacere della vita temporale , per afficurarsi l'eterna , a cui giungono solamente quelli , che s' affaticano d' entrare per la porta stretta della divina legge.

(e) Oh questa sì, che è una maniera di pensare, non mai per l'avanti caduta in mente ad alcuno. e capita ancora adesso da pochi . \* Imperocchè la legge antica non è, che un' ombra della Santità futura \* riferbata dal Signore al tempo, in cui dalla stirpe di Davidde nascerà il Giusto, e regnerà fopra la terra . \* Oh stirpe eletta! oh gente santa! oh popolo di conquista, destinato a predicare la virtu del Signore, che cambiò per voi le tenebre in tanta abbondanza di luce .

Tune

## Tunc imponent super Altare tuum vitulos.

#### ODE XXXIX.

A il gran portento augusto
D'almi Tesori onusto,
Che in se di Dio comprende
Eccelse opre stupende,
Per donar vita eterna

All' uom, che in lui s' interna, Sarà veder full' Are
Un di non più immolare
I lattanti vitelli, Sacrifizi più belli
Della legge fervile,
Che pio offre, e umfle
Al Nume il Sacredote
In vittime ben note,
Pacifiche talora,
Talor propizie ancora:
Ed ora in olocaufto
Più d' altri grato, e faufto,
Ma in vece il figurato
Dalla figura ombrato.

(b) S2-

(b) Ei farà pien di grazia
Pane, che l' alme fazia,
De'l' altare chiamato
Il Sacrifizio ufato,
Che per il fangue fparfo
D' ogni vitello, ed arfo
A pio diverso intento.

(e) Darà pien supplemento
Con infiniti modi
Alle Divine lodi,
E renderà placata
La giustizia sdegnata.

(d) Egli avrà in fe il valore
Di quant' oftie al Signore
Offri dei pingui greggi
In amendue le leggi
Finor di lido in lido
Il popolo a Dio fido.

(e) Altro d'amor eccesso.

E' in questo dono istesso, in cui vive risorta
La vittima pria morta,
Ed è olocausto eterno
Quel, ch' è olocausto odierno.
Tale la morte rende
Chi vive eterno, e splende;
Questo è il portento augusto
D'almi tesori onusto.
Oh! secoli felici;
Che dopo l'ire ultrici
In quell'età dell'oro
Gedetet il bel tesoro.

Col-

#### Colloquium XXXIX.

Pf 110.2 4. (a)

Aximum inter magna opera Domini exquisita in omnes voluntates eius, per quod memoriam fecit mirabilium suorum

mifericos, & miferator Dominus, & e
s E-el et leam dedit timentibus fe, - est corporis,

D T.

J Certais Dominus Iesus, in qua moche tradebaPt. 69 11 tur, - & boc placebit Deo super vitu
(a) Glord. lum novellum, (t) qui erat frequent, &

Johnne Sacrificium legis veteris, & pri
Evol. 14 5. mum oblatum a Mosfe, in hostias pacifi
Ex 19 16 cas Domino, & holocausta, - & pro
peccato ad expiandum.

ton 6 5. (b) Super bise omnia facrificia erit pa(2-1d gra. nis (2) Eucharificus de Coelo descendens,
strets une ut si quis ex iplo manducet, non motict
tatur; — Si enim sanguis hircorum, &
taurorum, & cinis vitule alperlus, inquinatos sanctificat ad emundationem carnis,

nis, quanto magis Sanguis Christi emundabit confcientiam nostram ab operibus mortuis .

(c) Per ipsum ergo offeramus hostiam Heb 13 15. laudis temper Deo, idest fructum labiorum confitentium nomini eius, cuius beneficentia, & communionis nemo obliviscetur: talibus enim hostiis promeresur Deus , - qui una oblatione confum. Heb. 10. 14.

mabit in sempiternum sanctificatos . (d) Ideò novi Testamenti mediator erit, Heb 9 15. ut in redemptionem earum prævaricatio-

num, quæ erant fub priori Testamento, -- quod habuit quidem iustificatio- 161. v 1. nes cultura , & Sanctum faculare , - re- 161 v. 15. promissionem accipiant, qui vocati sunt æternæ hæreditatis .

(e) Sed laudis thema specialis, panis S Feeles, ex vivus, & vitalis insuper proponitur, in que simul recolitur memoria passionis eius , - qui per amplius , & perfectius Heb. 9 12. tabernaculum, non manufactum, introivit semel in sancta, zterna redemptione inventa ; - & eo quod manet in æter- Heb 7. 24. num, fempiternum habet Sacerdotium, unde & salvare in perpetuum poterit accedentes per semetipsum ad Deum , femper vivens ad interpellandum pro nobis . - O genus electum , gens fan- 1. Pet. 2 9. cta, populus acquificionis, ut virtuces annuntietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen fuum .

Col-

## Collequio XXXIX.

(a) F

Inalmense, mio Dio, fra tutte le grand' opre, procedensi dalla volonta più squista, e amorosa volontà, la massima, e prodigiosissima, in cui si epilogarono, e

si rinchiusero tutte le altre vostre maraviglie di mifericordie piene, e con cui si appresso un alimento divino a tutt' i fedeli \* è il mistero del Corpo, e del Sangue del Signore, \* che istitul so sesso gipro Gesti Cristo in quella notte, in cui dovea esser readico. \* On! quello sì, che sarà un sacrisizio, che piacerà a voi sopra qualunque vitello più tenero, ch' era il più frequente, e il più solenne sacrisizio della legge vecchia, e il primo, che osser Mosè \* in osser si con sa l'incore e in perfectro olocaufto, \* e ancora in espiazione de' peccati.

(b) Sopra tutti questi sacristico, che erano pure figure, sarà il pane Eucaristico, cioè a dire, di grazia, e di vita eterna, e che discende dal cielo, acciocchè chi ne gusta, non sia soggetto alla morte. e Imperocchè se il sangue de apretti, e de tori, e la cenere della vitella arsa, con cui salpergevano gl' imbrattati da qualche contaminazione della legge feritat, gli purgava, ed era sufficiente a mondare il loro corpo; quanto più il Sangue di Cristo, che in questo divin Sacramento si contiene insiseme con il suo Corpo, coll' Anima sua, colla sua Divinità, mondera l'anima nostra dalla contaminazione dell' opere morte, e peccaminose?

(c) Coll'

(c) Coll'uso adunque di questo gran Sacramento offeriremo sempre a voi tutti i lacrifizi di lode, cioè l'orazioni del labbro infervorato dal cuore, che consessa gratitudine al nome di Gristo, i cui benefizi, e la cui communione per tal divino mezzo è impossibile dimenticarsi; essendochè questi sono i sacrifizi più validi per divenire sempre più grati a voi, \* che con questa sola ostita divina avete trovato la maniera di compiere la fantificazione di tutti in eterno.

(d) Per questo sarces il mediatore della nuova legge, acciocchè chiamati noi all'eredità eterna, godiamo perfettamente la promessa redenzione di quelle prevaricazioni, che nella legge antica ottenevano solamente una giustificazione ceremonia-le, e una fantificazione lecolare, ed estrinseca.

(e) Di più questo pane vivo, e vitale ha un altro argomento di fingolarissima lode, contenendo in se la memoria della passione, e morte di Cristo, \* il quale per virtù del suo divin corpo, ch' è un tabernacolo non da uomini lavorato, ma dallo Spirito Santo, è entrato glorioso nel Cielo, e colà mantiene eterna la fua redenzione a pro di tutti .\* Poichè quel corpo sagrificato è un oftia eterna offerta per noi , e Cristo è un eterno sacerdote per falvare in qualunque tempo tutti quelli, che per suo mezzo si accosteranno a Dio, essendo egli sempre pronto ad interporsi per noi . \* Oh selice Cristianità! oh gente fanta! oh popolo acquistato con tanta parzialità! avete ben ragione di cantare le lodi di quell'amore divino, che vi empie, e vi circonda con tutta la luce del Paradifo.

## Tunc imponent super Altare tuum vitulos.

#### O D E XL.

I tanto Sacramento S' ode ia lieto concento : Ecco di Dio l' Agnello : Eccovi , o genti , quello , Che del mondo il peccato

Toglie per ogni lato:
Agnello uccilo, è vero,
Ma infieme vivo, e intero,
Perchè l'alto Datore
Trovifi in tutte l'ore
A farci benefizio
Con tanto Sacrifizio,
Che all' altro ugual di Croce
Manda per noi lua voce:
Solo incruento è queflo,
Che nel primo funefto
Del Divin Corpo efangue
Tutto fi fparfe il Sangue:
Che toglie ad ogni lato
Del mondo reo 'l peccato.

(b) Al-

Altro fublime pregio (6) Ha questo nuovo egregio, Che della grazia il fonte Versato là sul monte Da Cristo una sol volta; Allor, che sarà accolta Per espiazione Nostra Redenzione Nell' oftia dell' altare ; Ogn' or , che a rinnovare Ritorni il Sacerdote Con le possenti note Il Divin Sacrifizio, Sempre otterrà propizio Delle colpe il perdono, Di piena grazia il dono ; E sarà certo pegno . A noi di vita, e regno .

(e) Oh fecoli felici!
Che dopo l' ire ultrici
In quell' età dell' oro
Godrete il bel teforo.
Ah! non ha d' un tal bene
Il fecol noftro fpene.

(d) E tu fedel, che l' hai,
Come non anderai
Di vivo amore intenfo
Per l' alto dono immenfo?
Prezzo per l' uom fu dato
Dal Padre il Figlio amato;
Ed a chi l' ha fmarrita
E' pan di eterna vita.
S 2

Col-

### Colloquium XL.

Ap. 19. 9. (4)

Eati , qui ad cœnam nupriarum Agni vocati funt , . de quo dicetur : Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit peccatum mun-

di , -- Agnus stans, tamquam occisus , -quem adoraverunt viventem in fæcula fæ-1bi. v. 14. culorum , - & ifte Agnus , qui occifus lbi v. 13. erit , accipiet virtutem , & fortitudi-Pf. 67. 36. nem , - & dabit virtutem , & fortitudi-Heb s. s. nem plebi fuz , - factus omnibus caufa Heb 9 24. salutis zternz; - quoniam apparebit vultui Dei pro nobis, - preces, supplicationelque offerens cum clamore valido , -Matt. 27 46. ficut in Cruce clamavit & voce magna C Trister, ad Patrem; - Cum una eademque hostia sit, sola ratione offerendi diversa. Heb, 9. 12. (b) In boc tamen Sacrificio Christus per proproprium Sanguinem introivit semel in fancta , - & in sempiternum sedet in Heb. 10, 12 dextera Dei , unam pro peccatis offerens hostiam , - cuius hostiz quoties comme- S Ecclesex, moratio celebratur, toties opus nostræ 8, at 1. Redemptionis exercetur , - Et in eo mens s Eccle ex impletur gratia, & futuræ gloriæ nobis pignus datur : - Tali pacto Omnipotentia Laur a Ponomnis se evisceravit, dans nobis talem e- tec R M. inbap val. fcam, talem potum, omnia antiqua potentiæ t 2. houd. monumenta superans .

(c) Oh! vos genus electum, gens fan- , Pet. 2.9. Eta, populus acquisitionis, ... qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei , qui non confecuti misericordiam, nunc autem misericodiam consecuti . -- Nos verò non accepimus repro- Heb. 11. 19. missionem, Deo pro vobis melius pro-

vidente . (d) Habentes autem vos donationes fe- Rom. 12.6. cundum gratiam, quæ data est vobis, ... fpiritu ferventes , - Regnum immobile Heb. 12. 25. fuscipite, & gratiam habete, per quam ferviatis placentes Deo, qui ignis confumens est . - Et ided proprio Filio suo Rom. 3. 3: non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum , - qui etiam dedit femet- Tit. 2 14 ipsum pro nobis , - dicens : Ecce ego Matt. 28,20, vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem fæculi; - sum enim 10. 6 48. panis vitæ, . & si quis manducaverit hunc 161, v. 42, panem , vivet in aternum .

### Colloquio XL.

Noi beati, che chiamati siamo alle nozze dell' Agnello divino, \* di cui dice l' eterna verità: Ecco l' Agnello di Dio, ecco quegli, che toglie i peccati del mon-

do : \* Agnello , che sta vivo nell' ostia consagrata, ma a guisa di ucciso, e morto: Agnello adorato in Paradiso dagli Angeli, vivente senza poter più morire in tutt' i secoli de' secoli : Agnello, che effendo stato ucciso, in grazia della sua morte ha ricevuto virtù, e fortezza divina , \* per dispensare questa virtù , e questa fortezza a' suoi seguaci, \* per i quali si è egli fatto cagione d' eterna falute . \* Quindi è , che fi presenta al volto del Padre per noi, e gli offre le sue preghiere, e le sue suppliche con quella voce possente, e robusta, \* con cui in Croce prima di spirare all' Eterno suo Padre gridò ; \* poichè tanto full' altare, che fulla Croce l' oftia, e il sacrifizio è l' istesso; e solamente è diverso il modo, con cui è offerto.

(b) In questo sacrifizio però dell' altare Cristo stesso, che per mezzo del suo sangue una sol volta fi offrì nella Croce, " in eterno fiede alla deflra del Padre, offerendoli replicatamente l'oftia
medefima, " di cui quante volte fi celebra la memoria, altrettante fi efeguifie di nuovo la grand'
opera della noftra redenzione, e l'anima noftra
in effo fi riempie ogni volta di grazia, e riceve
della gloria un ficurifimo pegno. " Ecco come
tutta l'onnipotenza divina fi è l'viferata per noi,
dandoci questo cibo, e questa bevanda, che supera tutre le passare imprese della possanza infinita.

(c) Oh stirpe fortunata, gente fantisicata, popolo comprato da Dio con immensi sinzeza, che una volta non era, e adesso è il popolo eletto: una volta era scopo di giustizia, e adesso è oggetto di tutta la misericordia. Per l'opposio turono pur sventurati i popoli antichi, cui non sono giunte le divine promesse, avendole Dio

tutte a noi riserbate.

(d) Ma giacchè a noi conferiti sono tutt' i doni della grazia, con fervore di spirito " prevalghiamori del regno stabile, e della grazia abbondante, per servire con pienezza di gratitudine, e
e di gaudio a quel. Dio, che per noi arde d'
amore, " e arde tanto, che per nostro amore
non ha risparmiato il suo Figlio, sacrificandolo
per noi: " ed il Figlio medesimo di ciò non contento, si è dato a noi con un maggior miracolo
d' amore, " per star con noi sempre sino alla sine de' secoli: " e per effere a noi un cibo di vita, e per comunicarci, se ne gustiamo, una vita beata, immortale, ed etterna.

#### SEQUENTIA.



les iræ , dies illa , Solvet fæclum in favilla , Tefte David cum Sibylla .

Quantus tremor est fiaturus , Quando ludex est venturus , Cuncta stricte discussurus .

Tuba mirum spargens sonum Per sepulchra regionum, Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit, & natura, Cum resurget creatura, Iudicanti responsura.

Liber scriptus proferetur . In quo totum continetur , Unde mundus iudicetur .

Iudex ergo cum fedebit , Quidquid latet , apparebit : Nil inultum remanebit .

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Dum vix iustus sit securus.

Rex

#### VERSIONE.



Errà il dì delle vendette, David scriffe, e la Sibilla, Fra vorace atra favilla Scorreran lampi, e saette.

Che tremor scuoterà l'ossa, Quando il Giudice severo Verrà a far l'esame intero Della turba già commossa.

Con tremendo orribil suono Feral tromba i morti allora Da ogni tomba usciti suora Spingerà dinanzi al trono.

Con stupor morte, e natura,
Pria risorta, poi soggetta
Al giudicio, che l'aspetta,
Mirera la creatura.

Sarà un libro allor portato,
In cui dentro li contiene
Tutto il male, e tutto il bene,
Onde ognun fia giudicato.
Dunque quando in trono affifo

Sarà il Giudice tremendo;
Sarà il reo scoperto, e orrendo;
E ogni error sarà conquiso.
Che fia allor di me infelice ti manda conquiso.

Chi mi fia feudo, e difefa ?
Se falvarsi in quell' impresa
Anco al giusto appena lice?

Tu

282
Rex tremendæ maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, sons pietatis.

Recordare Iesu pie , Quod sum causa tuæ viæ , Ne me perdas illa die .

Quarens me sedisti lassus; Redemisti Crucem passus, Tantus labor non sit cassus.

Iuste Iudex ultionis ,

Donum fac remissionis

Ante diem rationis .

Ingenisco tanquam reue, Culpa rubet vultus meus: Supplicanti parce Deus.

Qui Mariam absolvisti ,

Et latronem exaudisti ,

Mibi quoque spem dedisti .

Preces meæ non funt dignæ:

Inter oves locum presta,

Et ab bædis me sequestra,

Statuens in parte dextra

. C. E. der Te. Wille II

11 3 mm

Tu tremendo Re superno, .... Dolce fonte di pietade, Cui salvare è sol bontade . Salva me dal crudo Inferno . Ti rammenta più, Signore, Che per me venisti al mondo? Non mi afforba il cupo fondo In quel di vendicatore . In cercarmi stanco, e lasso Mi aspettasti assiso al fonte, Mi comprasti là sul monte : Non sia vano ogni tuo passo. Giusto Dio delle vendette, Tu perdona ogni mio errore, Pria che il giorno del rigore . Al gran conto l' alma affrette . Mira il pianto del mio ciglio, Mira il volto mio confuso: Dal perdon non fia, che escluso Resti il supplice suo figlio. Tu affolvesti Maddalena, Esaudisti un ladro ancora, A me pur porgesti allora Grata speme, e dolce lena . Non ion degni i voti miei, Ma tu fa per tua pietate, Che nel dì d' eternitate lo non arda unito a' rei. Fra gli agnelli alla tua destra Dammi loco, caro Dio,

Dei capretti il loco rio Al tuo fervo allor fequestra.

Di-

284
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Oro supplex, & acclinis, Cor contritum quasi cinis, Gere curam mei finis.

> Lacrymofa dies slla . Qua refurget ex favilla Iudicandus bomo reus .

Huic ergo parce Deus:
Pie lesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.



Difcacciati i maladetti
Alle fiamme acerbe in feno,
Volto il ciglio tuo fereno
Chiama me co' benedetti.
Prego, fupplico, e feongiuro
Colla fronte china a terra,
Con dolor, che il cor m' atterra,
Il mio fin tu fa ficuro
O di pianto giorno amaro,
Delle frompe folio meffo.

Delle fiamme figlio mesto!

Tu se' al reo troppo funesto,

Perchè al mal non v'è riparo.

Deh! perdono per pietade, Gesù mio, pieno d'amore, Dona pace ad ogni core, Pria che giunga quell'etade.



VER.

# SEQUENTIA.



Auda , Sion , Salvatorem . Lauda Ducem , & Pastorem In hymnis , & canticis .

Quantum potes, tantum aude, Quia maior omni laude, Nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis, Panis vivus, & vitalis Hodie proponitur.

Quem

# PARAFRASI.



Cco il giorno, o Sionne, in cui fvegliata Dal profondo tuo fonno, che t'opprime, Raccolga il vago crin con legge ornate, E renda al volto tuo le grazie prime, E prefa in man l'antica cetra ufata

Sciolga le fila d' oro in facre rime, Celebrando il tuo Duce, e buon Pastore Delle perdite tue riparatore.

Ergiti pur lopra te stessa a volo,

E fatti quanto puoi di te maggiore,
Sulle sfere l'inalza, e sopra il polo.
E passa la magion, che alberga l'ore:
Giungi alle porte dell'eterno suolo,
Dove regna la gloria, e regna amore,
Perchè a lodarlo ogni tua lode è poca,
Se degli Angioli ancor la lode è sioca.

Oggi un prodigio fopra ogni prodigio
Fa comparla di le non mai più intela,
Nasconde di grandezza ogni velligio,
(D' infinita possanza o rara imprela!)
E per farsi dell' uom tutto in fervigio,
Vuol, che sia la sua carne in cibo resa,
In poco pane la sua vita serra,
Ed eterna così la rende in terra.

Già

288 Quem in facræ menfa Cænæ Turbæ fratrum duodenæ Datum non ambigitur .

Sit laus plena, fit fonora, Sit iucunda, fit decora Mentis iubilatio.

Dies enim folemnis agitur , In qua mensa prima recolitur Huius institutio ,

In bac menfa novi Regis, Novum Pascha nova legis, Phase vetus terminat.

Vetu-

Già mille fettecento, e ventidue (')
Corsi per la sua ssera ha il Sol compito,
Dacch' egli oprò colle parole sue
Il mistero d'amor così infinito:
Nella gran cena oltre dieci a due
Fu l'angelico Pan distribuito,
E agli Apostoli dato in certo pegno
Di grazia, e di beato eterno regno.

Angeli voi dalle dorate soglie
Del soggiorno immortal, dove gioite,
Spargete sopra noi le accese vogsie,
Che rendono in amar le menti unite;
Onde ancor noi nelle mortali spoglie,
Santo, Santo diciam, come voi dite,
Cantando ad alta voce piene lodi
A quel Dio, che sa amarci in tanti modi.

Egli è pur questo il fortunato giorno,
Che và solenne per sì gran mistero,
Che della sacra mensa oggi ritorno
Fa la memoria al nostro uman pensiero;
Onde di piena gioia il core adorno,
Vassene l'uomo di se stesso al core,
Poichè per questa sacra sistiuzione
Sta la terra col cielo in paragone.
Cesta del nuovo Re siu questa mensa

Del gran passaggio il memorando rito:
Nuova legge di grazia a noi dispensa
Nuovo cibo vital, cibo infinito,
Che dono è sol di caritate immensa,
Per cui suor di tempessa usciamo al lito:
Nè l'Eritreo varchiamo a piedi asciutti,
Ma dalla terra al ciel noi siam condutti.

(1) L' Autore scriffe la Parafrasi nell' anno 1756.

Vetustatem novitas ,

Umbram fugat veritas ,

Noctem lux eliminat .

Quod in cœna Christus gessit, Faciendum boc expressit In sui memoriam.

Dolli sacris institutis, Panem, vinum in salutis Consecramus bostiam.

Dogma datur Christianis , Quod in carnem transit panis , Et vinum in sanguinem .

Quod

La prisca etade , ch' ora giace estinta, Invida miri nostra eta novella: La verità fra l' ombre allor dipinta. Or splende a noi, qual luminosa stella, Anzi qual vago Sol, che notte avvinta Si tira dietro, qual umíle ancella, E fopra l' ombre fue s' inalza tanto, Che pieno ha su di lor trionfo, e vanto.

Ecco l' opra di Cristo in quella cena, Opra, che val quanto fua vita vale, Opra di duolo, e di martir ripiena, In cui vive l' uom Dio vita immortale : Per memoria di lui, e di fua pena, Che si rinnovi ei vuol , perch' è vitale ; E se di morte la memoria adduce, E' morte, che la vita in noi produce.

Da sì verace istrutti alta dottrina , Che istituì l' autor del nostro bene , Aperta in lei troviam fonte divina, Che scorre ad irrigar la nostra spene; Poiche l' immensa Maesta s' inchina Rimedio a farsi delle nostre pene; Offrendo noi quell' ostia salutare Per la nostra salute in sull' altare .

Domma certo di fede agli Cristiani Infegna, che del pane la fostanza Dal Sacerdote presa nelle mani . Rimanendo soltanto la sembianza, Nella carne di Cristo a' non umani Detti si cangia; indi a cangiar s' avanza Colle facre parole il puro vino Nel fangue preziofissimo divino. T 2 Se

292
Quod non capis, quod non vides,
Animosa firmat fides
Præter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus, Signis tantum, & non rebus, Latent res eximiæ.

Caro cibus , fanguis potus ; Manet tamen Christus totus Sub utraque specie .

A fumente non concifus , Non confractus , non divifus , Integer accipitur . Se non giunge a capir la debil mente
Dell' amor, del poter il grande eccesso.
Se lo sguardo, che mira l' apparente,
Pane scorge di suor soltanto espresso.
Coraggiosa la fede prontamente
Afferma ivi trovarsi il Nume stesso.
Che del corpo divin sopra natura
Tien la sostanza sotto altrui sigura.

Di pane, e vin son l'apparenze esterne,
E quanto a' nostri lensi in lor s' adatta;
Ma non vi son loro sostanta interne,
Perchè natura lor indi è ritratta.
Solo l'occhio impotente non discerne
La mutazion, che è là dentro fatta,
Ove in se Cristo ha pane, e vin converso,
E quel, che al senso appar, tutto è diverso.

E'in cibo a noi l'alma sua carne data, E'il facro sangue suo dato in bevanda: Doppia doleczza a ognuno è riferbata, Che la divina mensa al cor tramanda. Ma chi portà ridite cosa betata, Se al labro il cor tanta virtù non manda l' Sol dico, che una specie, e l'altra tiene Tutto Cristo, sua vira, e le sue pene.

Nè già pensar tu dei, che chi lo prende, Lo franga, lo divida, o lo diligiunga, Che intatto, ed impassibile fi rende A ognun, che a se l'unisca, e sel congiunga; Ed in ciò fare un altro bene intende, E vuol, che il cuor dell'uomo e sproni, e punga, Che il core doni a lui qualunque si utto, Se per suo amor egli si dona tutto.

Tutto

Sumit unus, fumunt mille, Quantum isti, tantum ille, Nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, fumunt mali, Sorte tamen inæquali, Vitæ, vel interitus.

Mors est malis, vita bonis, Vide paris sumptionis Quam sit dispar exitus.

Fracto demum Sacramento, Ne vacilles, sed memento, Tantum esse sub fragmento, Quantum toto tegitur.

Nul-

Tutto a tutti si dona il santo pane, E tanto un ne riceve, quanto mille: Le genti a noi vicine, e le lontane Tutte accende il bel Sol con sue faville : Entra in un punto in molte bocche umane, Nè si sceman perciò le sue scintille : E' vera luce, è fuoco sempre vivo, Fiume real, ne mai si cangia in rivo.

Giusto, o malvagio sia chi lo riceve, Riceve ognun lo stesso Sacramento; Ma a quel cor, che non ha candor di neve. Si cangia il dono in un fatal tormento, Perchè inegual fortir l' effetto deve Chi nel suo cuore ha un inegual intento: Dona al giusto di vita eterna sorte, Da all' empio eterna inesorabil morte .

Tale fra il giusto, e l' empio è sorte varia, Sebbene affifi ad una menfa pari : Giova ad un la vivanda, ed è contraria All' altro ; or quì il fedel intenda , e impari, Che questo cibo in se giammai non varia, Ma fel cangia in velen chi ha i fensi amari; E la cagion del disuguale evento E' quel, che dentro l'alma io provo, e fento.

Il divin corpo nò, l' oftia, che miri, Solo a frangersi in parti ella è soggetta : Come raggio di Sol', fe in molti giri Vada franto un cristallo, in cui rifletta, Franto non va; nè si parte in respiri La fostanza vital, che è in te ristretta; Tal tutto intero fotto ogni frammento Si ferba, come in tutto, il Sacramento. T 4

296 Nulla rei fit feisfura, Signi tantum fit fractura, Qua nee status, nee statura Signati minutur.

Ecce panis Angelorum
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum,
Non mittendus canibus.

In figuris præfignatur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus Paschæ deputatur,
Datur manna Patribus.

Bone Pastor, panis vere, lesu, nostri miserere, Tu nos pasce, nos tuere, Tu nos bona sac videre In terra viventium. La sostanza, che v'è, non mai si frange, '
Che franger non si può risorta vita:
Quello, che al senso par, forza è si cange
Allor, che la sera ostia è bipartita;
Ma non per questo mai s'ossende, o s'ange
Dell'uom Dio la virsi, ch'è in se infinita;
Onde di lui lo stato, e la statura
Non mai minora in minorar sigura.

Degli Angioli del Cael quetto è il pan vivo,
Da cui lempre fi gusta e più si brama:
Di questo stesso an non è mai privo
Il pellegrin, che in questa terra l'ama:
Pan, che donarsi a' sigli non è schivo,
In cui pura d'amor arde la brama;
E darlo a' cani gran delitto fora,
E più all' empio, che il mal beve, e divora.

Adombrato egli tu nelle figure,

Che il ciclo oprò nel vecchio testamento: Ilacco egli è speme d'affanni, e cure, Che il Padate d'immolar è a Dio contento. Egli è in sembianze mansuete, e pure L'antico agnel, solenne nutrimento, E la celeste manna nel deserto, Data al popolo errante in campo aperto.

Tu buon Pastor, e vero pane eletto,
Abbi pietà quaggiù di noi mortali:
Tu buon Gesti de' nostri con diletto
Dacci vigor, difendici da' mali;
E per giunger là dove è un ben perfetto
D' amore al nostro fosirto impenna l'ali;
Sicchè giunti alla regia de' viventi,
Inni cantiamo a Dio con lieti accenti,

Ta, qui cuusta feis, & vales, Qui nos pafeis bie mortales, Tuos ibi commenfales, Coberedes, & fodales Fac Sanctorum civium.



Signor, che tutto sai, che tutto puoi,
Che qui nutrisci l' uom di tua sostanza,
Fa, che a tua mensa fra gli eletti tuoi
Abbiam noi sede, e fortunata stanza:
E di tua grazia in ricco dono a noi
Corrisponda la gloria alla speranza:
Coeredi, e compagni senza velo
De' santi abitator sacci del cielo.



VER-

# HYMNUS.

Ange lingua gloriofi Corporis mysterium, Sanguinifque pretiosi, Quem in mundi pretium , Fructus ventris generofi, Rex effudit gentium . Nobis datus , nobis natus Ex intacta Virgine, Et in mundo conversatus, Sparfo verbi femine , Sui moras incolatus Miro clausit ordine . In Supreme nocle cone Recumbens cum fratribus, Observata lege plene Cibis in legalibus , Cibum turbæ duodenæ Se dat fuis manibus . Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit: Fitque fanguis Christi merum : Et si sensus deficit , Ad firmandum cor sincerum Sola fides Sufficit .

Tan-

# VERSIONE.



Anta lingua, e all' uom disvela Il divino alto mistero, Corpo, e sangue in lui si cela Dato in prezzo al mondo intero, D' almo sen nobile frutto. Del gran Re Signor del tutto.

Nacque a noi da puro feno,
Fra noi visse con amore,
E un parlar di grazia pieno
Sparse allor nel nostro core,
Con mirabil ordin poi
Chiuder volle i giorni suoi.
Nell' estrema ultima notte

Co' fratelli affio a mensa,
Senza aver le leggi rotte
Dell' agnel, che si dispensa,
Al drappel lieto, e contento
Dà se stesso in alimento.

Questo Verbo fatto carne
Cambia in carne il pane vero,
Senza esterni segni darne
Cambia in sangue il vin sincero,
E se al senso manca prova,
Basta sè, che in cor si trova.

Ve٠

Tantum ergo Sacramentum
Venerentur cersui,
Et antiquum documentum
Novo cedar ritui:
Praflet fides supplementum
Sensuum deschui.
Genitori, Genitoque
Laus, O ubilatio,
Salus, bomor, vurtus quoque
Sis, O benedictio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.



Veneriamo dunque chini
Tanto grande Sacramento,
E al novel rito s' inchini
Ogni antico infegnamento:
Porga fede a' fenfi lume,
Che ingannarfi han per coftume.
Al gran Padre, e al Generato
Ugual Figlio e gloria, e onore
Con giulivo affetto grato
Renda ogn' alma, ed ogni core:
Renda egual d' onor mercede
A chi egual da lor procede.



# HYMNUS,



Tabat Mater dolorosa Iuxta Crucem lacrymosa Dum pendebat Filius

- Cuius animam gementem,
  Contristatam, & dolentem
  Pertransivit gladius.
- O quam tristis, & afflicta Fuit illa benedicta Mater Unigeniti!
- Quæ mærebat , & dolebat , Pia Mater , dum videbat Nati pænas inclyti .
- Quis est bomo, qui non fleret, Matrem Christi si videret In tanto supplicio?
- Quis non posset contristari , Christi Matrem contemplari Dolentem cum Filio ?
- Pro peccatis fuæ gentis Vidit Iefum in tormentis , Et flagellis fubditum .

# VERSIONE.



Otto Croce dolorosa, Donde pende il caro Figlio, Con languente, e mesto ciglio Sta la Madre lacrimosa.

Ma più l' alma sta confitta
Penetrata dal dolore,
E il coltello dell' amore
Nello spirto l' ha trafitta.
Della Madre il fier martoro

Chi ridir può con parole, Nel veder l' unica prole Spalimar fenza ristoro?

Qual dolor il cor le impiaga!
In mirar, che mille pene
Stanno intorno al caro bene,
E si aggiunge piaga a piaga.

E qual uom non piangerebbe
Nel veder di Dio la Madre
Fra quell' empie, e fiere squadre
Qual supplizio a soffrir ebbe?

Chi potria fenza gran doglia Contemplar due grandi oggetti : Madre, e Figlio sì diletti A penare uniti in voglia ?

Per le colpe delle genti Al fuo Dio fatte rubelli Gesù vide tra' flagelli, E fommerfo ne' tormenti.

Vi-

306

Vidit fuum dulcem natum

Moriendo defolatum ,

Dum emifit fpiritum .

Eia Mater, fons amoris.

Me sentire vim doloris

Fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum, Ut sibi complaceam.

Santta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide.

Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Pœnas mesum divide.

Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero.

Iuxta Crucem tecum stare, Et me tibi sociare In planclu desidero.

Virgo virginum præclara , Mibi iam non fis amara , Fac me tecum plangere . Vide il dolce amato pegno Esalar l' ultimo fiato, E morire desolato

Sul penoso insame legno.

Via su Madre dell' amore,

Il dolor, che in te s'asconde, Nel mio cor fa, che ridonde, Perch' io pianga a tutte l' ore.

Fa languirmi l' alma in petto; Nell' amare l' uomo Dio, Tutto struggasi il cor mio, Purch' io piaccia al tuo diletto.

Santa Madre, questo fate, Che le piaghe del Signore Indelebili nel core Mi rimangano stampate.

Di Gesù piagato amore,
Che pati per ogni ingrato,
Il tormento dilpietato
Tu dividi anco al mio core.
Fa, che teco io pianga, e peni

Anelante al Crocefiso
Di pietate in un abisso,
Sinchè vita in terra io meni.

Della Croce teco accanto
Sempre fermo io star desio,
E versare il pianto mio
Sotto il tuo materno manto.

Tu, che fei dell' almo fluolo
Delle vergini Regina,
Il tuo core al mio avvicina,
Perchè anch' io pianga al tuo duolo.
V 2 Fa,

Jan Long

Fac, ut portem Christi mortem, Passionis fac consortem, Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari, Fac me Cruce inebriari, Et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus, Per te, Virgo, sim desensus In die iudicii.

Christe, cum sit hinc exire,

Da per Matrem me venire

Ad palmam victoriæ.

Quando corpus morietur, Fac, ut anima donetur Paradisi gloria.



Fa, ch' io porti fempre impressa L' aspra morte del Signore; Dammi parte al suo dolore, E alle piaghe più mi appressa.

E da queste sempre cinto, "
Fa, che il cor ebro mi senta
Di quel sangue, che presenta
Dalla Croce il Figlio estinto.
Perch' io scampi eterno ardore,
Vergin tu da macchia illesa,
Di me premoil la difesa
Nel gran giorno di rigore.

O Signor già morto in Croce, Quando fia, che l' alma io spiri Pe' materni bei sospiri, La consoli la tua voce.

In virth di tua vittoria,

Quando il corpo morto giace,
Fa, che all' anima dia pace
La beata eterna gloria.



#### SOSPIRI

# DELLA MADDALENA

SOPRA IL CORPO DI CRISTO DEPOSTO DALLA CROCE .

6

# CANZONETTA.

D

Olci pupille amate,
Nido del fanco amor;
Ahime! chi v' ha oscurate?
Dov' è il vostro splendor?

E voi guance di rofe;

Chi impallidite v' ha ?

Chi agli occhi miei nascose

Il fior d' ogni beltà?

Dolce bocca diletta,

olce bocca diletta,
Arco d'amor fovran,
Da cui dolce faetta
Non mai partifi in van:

Schiudi con voci elette
Tue labbra a favellar,
E l'alme tue dilette
Staranti ad afcoltar.
Ah! che io fui troppo ingrata
A questo facro vel;
Ma l'alma tua beata
Mi avrà pietà nel ciel.

Ahi!

Ahi! cruda morte ingorda, Anch' io voglio morir; Non ti mostrar più sorda, Toglimi di martir.

Che vuoi, ch' io faccia in vita; Se in petto non ho il cor? O mia pace fmarrita! O fiero aspro dolor!

Ahi! colpo troppo tardo, Su via trafiggi il fen, E fia lo stesso dardo, Che trapassò il mio ben.

Dardo di fanto amore,
Dove t' afcondi tu?
Deh! mi trapaffa il core,
E unifcimi a Gesù.



Misericordia , & veritas obviaverunt sibi : lustitia , & Pax osculata sunt .

PL 84.

# PARAFRASI PRESA DA S. BERNARDO:

Tom 1, de Anguac. B. M. V. Ser. 1,

#### SONETTO.

O vidi innante dell' eccelfo trono, Per decretar dell' uom l' eterna forte, Vita chieder Pietà, Giuftizia morte, E librar Dio delle lor voci il fuono.

Che val Pietà, se non ha il reo perdono, Una dicea, se fatta al reo consorte, Esule andrò suor dell'eterne porte, Lasciando il Donator privo del dono?

Che vale il ver, se Dio Giustizia atterra, L'altra rispose, e di sua se vien meno Al trasgressor la minacciata guerra?.

Il Nume allor: a fodisfarvi appieno, Io avrò per l'uom, e vita, e morte in terra. Stupì il Rigor, e strinse Pace al seno.

Sicut

Sicut lac mulfisti me , & sicut caseum me coagulasti .

Iob. 10.

# PARAFRASI

# 455

# SONETTO.

Ome il pastor, che dell'armento prende Dalle poppe spremuto il latte, e spesso Lo dibatte, lo preme, e stretto il rende, Talchè quel primo umor non par più desso.

Così il Fattor dell'Universo stende Sua destra onnipossente al doppio sesso: Condensa il sangue, che dal cuor discende, E i figli a i genitor forma d'appresso:

Mira, o mortal, l'alta virtù divina, Per cui tu schiudi le pupille al mondo, E sempre tutto umil a lui t'inchina.

Ma più t'inchina a lui grato, e giocondo, Perchè t'infuse un'alma, (1) e le destina Per sua mercè d'eterna gloria il pondo.

PER

(1) Vitam & miferleerdiam tribuift miles . Iob, Ibidem.

314

PERIAMORTS

# DELL' INNOCENTE ABELLE

FIGURA DI CRISTO.

# ነቷነ<del>ቷ</del>

#### SONETTO.

V OI che vedeste in duolo il giusto Abele, E del suo sangue il suol mandar vapori, Narrate d'antri, e selve, o cupi ortori, Che dicea nel morir l'alma sedele?

Ah! germano, dicea, non sia crudese La mano, il cuor contro i fraterni amori: Perdona al duol de'nostri Genitori: Perdona a chi non su giammai infedele.

E voi, Padre del Ciel, porgete aita A chi cade, a chi fere, a chi produsse Questa, che pere mia innocente vita.

Volea pur dir; ma il colpo lo riduffe Pallido, efangue, e l'alma sua smarrita Segnò di chi quel vel (1) figura susse.

Per (1) Qui occisus est ab origine mundi, Apoc. 13, 8.

# DI MARIA VERGINE.

# 4950

#### SONETTO.

D'Alle miferie tue folleva, e intorno Gira il guardo, o fedele, e mira u' fplende Di pura luce ardor, che tutto accende, E dell'usato più sa il mondo adorno.

Ell'è colei, che vinse in questo giorno Senz'esser vinta il vincitor, che rende Misero l'uman germe, e per se prende Il primo onor, quasi del cielo a scorno.

Dio già fatt' uom lo debellò, lo vinse; Ma il gran poter del Facitor eterno Non tutti i vanti del superbo estinse.

Sol quando te, Maria, di cui l'interno E'di pur'uom, la colpa d'uom non cinse; Giubbilò il cielo, e disperò l'inserno.

#### PER LA FESTA

# DI S. BARBERA V. E M.

Celebrata con folemissima pompa dalli due Corpi Reali dell' Artiglier:a Spagnuola, nella Chiesa di S. Carlo de P.P. C. R. M. in Pesaro nell' anno 1743.

#### 2.2

#### SONETTO.

Ul' dove al fuon di bellicofi acciari Tutto fi mira il gran furor di Marte, E la fierezza, ed il valor del pari Globi vibrar di fuoco in ogni parte:

Quì dove carca di trofei più rari, Pompa fa Iberia di lua forza, ed arte, Onde s'odon far eco, e terra, e mari, Al risuonar delle vittorie sparte:

Ecco, che umile alla grand' ara intorno Tutta fi prostra, e i bellici stromenti Offre, Barbera, a te nel tuo gran giorno.

Tu dunque i voti alla bell'opra intenti Pietosa accogli, e sopra stuol sì adorno Fa scintillar i raggi tuoi lucenti.

AGLI

# AGLI ARCADI DI ROMA

Dopo predicata colà la Quaresima dell' anno 1742.

#### の存立の

P Er l' Edem, pel Tabor, pel Sina, e Moria, Orti, convalli, ed antri, e fiumi, e fonti, Vidi quanto han di facro i piani, e i monti, E dell' opre di Dio Ivelai la ftoria.

Ma voi, cui preme ugual desso di gloria, E alzate a Pindo le onorate fronti, Le selve, i colli, e i campi a voi ben conti, Dite, degni non son d'alta memoria?

Ecco, come per ciò, che fe natura, Più l'opre del Fattor scintillan chiare: (1) Come parla di Dio questa in figura.

(2) L' idea superna all' uom sì bene appare, E l' imago di lui sì bella, e pura, Che men vede del ciel entro del mare.

Re-

 Omnia loquuntur de suo austore. Tertul.
 Invisibilia Dei a creatura mundi per ea, qua fasta suns, intellesta, conspiciuntur. Rom. 1. 29.

# R E G I S T R O ABCDEFGHIKLMNOPQRSTV.

Tutti fon fogli interi .



# IN FIRENZE MDCCLVIII,

Appresso Francesco Moucke.

Z 4.4.537

Google

4.4.537

. . . 371

The Street



1



